





# VINDEX NEAPOLITANAE NOBILITATIS

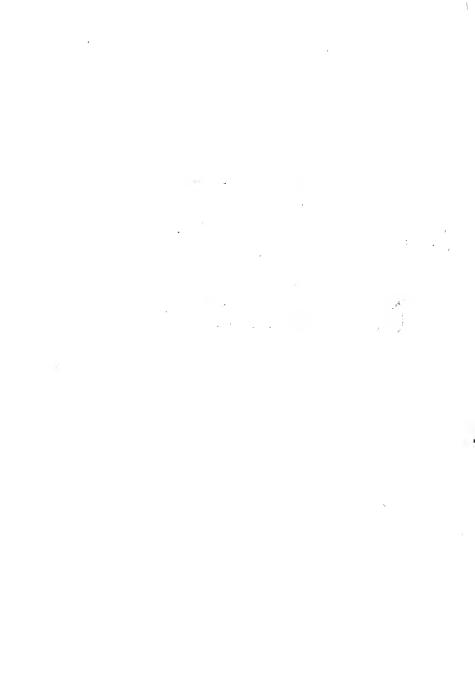

#### VINDEX

# NEAPOLITANAE

# CAROLI BORRELLI

CLERIC. REGVL. MINOR.

# ANIMADVERSIO

I N

FRANCISCI AELII MARCHESII

LIBRYM

DE

NEAPOLITANIS FAMILIIS



#### NEAPOLI

Apud Aegidium Longum Typographum Regium
CIO IOC LIII.

#### VIRIS

# PATRITIIS

#### NEAPOLITANORVM

SEDILIVM

CAROLVS BORRELLVS F.



Estræ nobilitatis claritudini vsq; adeo infestum, ac noxium habitum vulgò suit Aelij Marchesij scriptum: vt quisquis ab illa vel auersus, vel alienus sit, ansam.

arripere facilè possit eius despiciendæ, quamsuspicere meritò debuisset. Equidem sepius audiui de non remine, qui vel inuidiæ plenus, vel siuore susfusus animo, viinam, inquiebat, typis excuderetur, ac publicam aliquando sucem aspiceret Aeli slucubratio. haberent sanè plerique nobilium monumentum aliquod, cuius admonitu facilè deprimerent suos illos spiritus de splendore generis, neque aura vanæ nobilitatis elati de suis natalibus tantoperegloriarentur. Ego verò, vi de meo sensu aliquid promam, ingenuè fateor multum opinionis, quam iam pridem de vestra nobilitate conceperam, effluxisse ex animo meo, vbiillum Aelij lectione perfuderim. Eoque magis, quòd viderem eius authoritatem multum valere apud virorum complures doctrinæ laude præstantium, eamque sæpenumero in testimonium adduci. Quò mihi impensius laborandum putaui, annalium replicare memoriam, atque inde quicquam excerpere, vt suo loco confisteret veritas, & familias aliquas nobilitate præclaras ab omni calumnia vindicarem. Ac ne longius abeam, cum paucos abhine annos Prouincialis munus obirem in hoc Regno, ac necesse haberem tabularium peruetus euoluere, & ad commodum meæ Religionis quiddam exquirere; fortè euenit, vt in aliqua scripta inciderem, in quibus menda Marchesij manifestò deprehendebantur. Hic ego aggressus sum ea reuocare ad trutinam, vt quanti valerent, cuiquam planum facere possim. tunc verò animaduerti non solum aberrare Marchesium à veritate longius quam par esset, verum etiamsibi ipsumminus constare:& quæ vulgò ia Cabantur, voces in Neapolitanæ nobilitatis contemptum; cas esse maleuolentiæ indices, testes temeritatis. Enimuerò inuidorum hominum plena funt omnia . nec pauci reperiuntur, qui detrahere student de ijs fortunæ

tunæ bonis, quæ desperant se consequi posse. Itaque cum tantam ex illius carthophylacij scriptis notitiam mihi comparassem, quantam satis esse existimarem non solum tenebris, quæ splendori vestræ nobilitatis effundebantur, discutiendis, sed etiam Marchesio mendacij redarguendo; decreui hanc opellam typis mandare, & quæ ab obtrectatore illo obijciuntur, ijs responsiones afferre è probatis scriptis erutas, ac munitas testibus side dignissimis. Neque mei instituti est vestrorum nata'ium claritatem, gloriam, amplitudinem vel ornare & illustrare dicendo, nam diuinum dicendi genus, vel recensere & consequi numerando, quia tractationem multò longiorem requirerent; sed ea tantum adducere, quæ & erratæ Marchesij perspicuè pandere, & prauam eius animi affectionem aduerlus aliquot vestrates familias patefacere facilè possint. Nempè ea ratione confido, me fin minus obferaturum ora maledicorum, illud certè effecturum, yt obtrectationis noxa impunè non abeat: siquidem vno eodemque tempore passim æstimabitur obtrectator ille cum veterum monumentorum imprudens ac rudis, tum suæ maledictionis obstinatus ac pertinax. Eam porro lucubrationem vobis dedicandam censui, vt in illa

illa vestrorum maiorum tanquam in speculo strictim intueamini, quibus illi gradibus ad nobilitatis sastigium adscenderint, constantissima nimirum erga suos Reges side, pietate inpatriam, rerumque publicarum studio. Ad quem etiam scopum, nisi degeneres esse velitis, conuenit vestra omnes actiones eorum imitatione dirigere, & hoc qualecumque munusculum, sin minus ob donantis dignitatem, ob doni certè opportunitatem gratum habere. Valete.



# PROPOSITVM AD LECTORES



N hoc operis vestibulo mei laboris pretium sore existimaui, vt rerum aliquarum lectorem commonesacerem, ne, inter narrandum, eadem iterare sepius cogar.

Aelium Marchesium insimulare conabor mendacij. quod parum sirmamenti, parumque vbique virium habet: vel interposito spatio, vel causa penitus perspecta, omnino satiscere insueuit. Is non prauitate aliqua, aut animi motu percitus, sed nimia fortasse deceptus side, quam mihi persuadeo habuisse non nemini, quadam calamo exarauit, qua, si si typorum lucem non aspexerint, tradita tamen per manus graue praiudicium viris pulcherrimi Regni nobilissimis intulerunt. Equidem reor non suis ipsum oculis perlegisse, qua scripsit, sed alicui ex amicis plus nimio consissum, quem versatum esse in priscis familiarum monumentis existimasset, multa per errorem assinxisse, qua se conflasset inuidia, indignus sand suisset hominum congressu. Hic ego caus desensionem non ostentatione aliqua, aut gloria, sed veritate, atque officio adductus susceptinon inuitissimus. Oro igitur obtestorque vos omnes, vt opinionem de Neapolitana nobilitate mente iam ante conceptam, si temeritatis periculosa omnino conuellatis: aut si labefattabunt ea, quæ contra Aelium adducam, ne repugnetis, sed ex animis vestris aut æquis, aut libentibus dimittatis.

Et, vt sentiat vnusquisque, me non cum hominis extincti cineribus contendere, aut luctari cum laruis, sed disceptare cum authore non imi subselly, ac rem habere cum viro nobilitatis, & eruditionis non contemnenda; hic aliqua de eius vita prælibanda censeo.Hic est ille Aelius, Neapoli quidem ortus, sed Salerno oriundus è Marchesiorum familia ob veterem feudorum possessionem, militaris cinguli dignitatem admodum nobili. In sacro baptismatis lauacro inditum illi fuit no-. men, Francischellus, quod mox (sicut alij superiori seculo factitare consueuerunt, antiquitatis nimiopere affectantes) ad imitationem veterum nominum concinnarunt, ac dictus est Franciscus Aelius, generis nobilitatem adauxit eruditione, ac bonarum artium studio . Quamobrem magni semper pen-

pensus est à Iacobo Sannazario, Iouiano Pontano, Hieronymo Carbone, cui ille id operis dicauit, Andrea Mattheo, ac Belisario Aquauiuis, Hieronymo Borgio, Ioanne Francisco Caracciolo, viris eius atatis eruditione prastantissimis. Ineunte iuuentute, controuersiarum patronum egit aliquandiuin foro. à quo munere cum suopte abhorreret ingenio, quod factum, natumque videbatur ad mansuetiores Musas; à forensi strepitu ad politioris litteratura otium sua studia traduxit . quibus in studijs tantos processus efficiebat, vi inter poetas unus è summis, inter oratores non mediocris eloquentia astimaretur. Neque mihi quicquam dubij est quin, si in hoc opere de Neapolitanis familijs styli candorem, ac rerum explicandarum facultatem veritate condiuisset, obtenturus facile fuisset in scribenda historia principatum; cuius primalex est, ne quid non veri dicere audeas, ne quid veri non audeas. Præter hunc manuscriptum codicem, quem ille, saltem dum viueret, typis excudi vetuit; mendis expurgauit Diogenem Laertium de vitis Philosophorum scribentem efflagitatu Pomponij cuiusdam hominis eruditi, quemadmodum ipsemet testatur in epistola, qua dedicat opus suum Oliuerio Cardinali Carrafa. Ego autem censeo illum esse Pomponium cogno-

mento Latum, de quo meminit in Capicijs, Verosimile est, alia illum elucubrasse opera, que gnatorum à doctrina, contestataque patris virtute valde degenerantium inertia interierunt. sicut ex varijs conijcit scriptis Ioannes Baptista Boluitus Neapolitanus, nobilis antiquarius. Nec defuere Aelio, qua contingere solent maximi consili atque ingenij viris, infortunia. nam qua tempestate in Regno nostro mrifice turbabatur, bellum inferente Ioanne Andegauensi Duce; è Regni finibus prodinit Aelius Lucretiam de Alaneo Heroinam apud seniorem Alphonsum maxime gratio-Procesinter sam honoris gratia prosecuturus. Hic cum apud regios magistratus grauiter offendißet quasi eius victoriam procurasset, aut illi operam nauasset suam; ab ijs prinatus est fendis aliquot, que Neapolim reuersus, repetenda nequicquam curauit. Ob eius in patriam reditum illa gratulabundus cecinit Pontanus.

Francisc. March. & Io: de Gueuara in banca Clauelli.

Hend. lib. 1.

E Roma meus Aelius reuisir Dulcem Parthenopen, lares paternos.

O lucem niueam, diemque faustum. Supremum tandem obtuit diem nostra salutis anno CIO. IO. XVII. hereditate relicta adeotenui, ot Ioannes Guirfilius per id temporis Vicaria Regens, Iacobus Sannazarius, & Hieronylegatis nequirent, coacti sint vendendas tradere demortui viri ades, qua erant è conspectu fermeque è regione Patrum Teatinorum ad D. Pauli. Humatus est intemplo, quod est Calestinorum S. Petri ad Maiellam: eiusque memoria càm posteritati nullo monumento commendaretur, monumentum omni marmore, atque are perennius idem Pontanus panxit epigrammate illo.

Quis iacet hoc tumulo? nullus iacet hunc Tumul.lib.1.
fibi viuus

10.6.6.5.1. tum. 10.Via1017.6.Genius

Aelius, hanc statuit post sua fata domum. colloquuntur. Cur interque herbas, interque virentia culta,

Qua nitet aurata citria silua coma?

Hanc illi siluam Musæ, hos statuere recessus,

Quò post vmbra suo gaudeat in thalamo.

Quid quòd & Assyrij spirant de marmore
ocores?

Quid quòd & Assyrio nardus honore fragrat?

Illos Assyrijs Charites de collibus, hanc & Detulit Assyria Gratia ab vsque plaga.

Hoc illi meritum Musæ post sata rependunt.

O scriptor Latia nobilitate lyra!

Deinde omnibus testatum volo id, quod ne me quidem latet, multò satius esse nullius egeremedi-

3 ca

camenti, quam cum indigeas, paratum, & efficax inter curationem illud habere. Quare non ignoro præstitisse potius, vt aliorum ferebat opinio, Aelij scriptum occultare, atque ab omnium oculis remouere,quam vlla oppugnatione illata, in hominum lucem emittere: nihilominus tamen, cum scriptum illud non Neapoli Jolum , omnique Italia vagaretur, sed montes etiam prætergressum in alienigenarum manus deuenisset;omnino nolui impunitum, ac prope fugitiuum quouis gentium excurrere, sed aduersarijs notis onustum, ac pene stigmaticum præsto omnibus esse. Mitto quod ab illo sugillatæ familiæ, si omni defensionis propugnaculo caruissent, succumbere maledictis, ac manus dare widerentur Taceo quòd autographum in multa transcriptum erat exempla, & eorum vnumquodque pleraque continebat adulterina,ac supposititia, que ab alijs adiecta fuerant, prout quisque odio, vel amore, aliane animi affectione dinerse afficiebatur • Quocirca contigit mihi, vt aliquando widerem amplius exempla quatuor ab exemplari autographo descripta, & quidem omnia in rebus notatu maxime dignis inter se discrepantia . Itaque si ita deprauata, ac mendosa ire in alienas manus passus essem, existimare alij posuissent, me vel suffragari maledicentia, vel adu-

adulationi velificari. Cum igitur vetustissima quaque exemplaria diligenter exquirerem , forte incidi (qui bonus mihi fuit euentus) in exemplum quoddam memorati Boluiti: quod ipse affirmat, se descripsisse de exemplari Antonij Afeltrij, iureconsulti suæ ætatis peritissimi : Afeltrius verò suum se exemplum desumpsisse testatur anno CIO. IO. LIV. à primigenio, ac verissimo autographo, in quo propria Aelij manu multa in gratiam Aquinorum notabantur . Quare si in eiusmodi labore Neapolitanis ego familijs, quas hic defensas volo, gratificatus quicquam fuerim; agendæ, habendæque sunt gratiæ ab ijs Francisco Boluito, gnato Ioannis Baptistæ, qui fuit paternæ eruditionis heres, arcto mihi amicitiæ vinculo coniunEtissimus, à quo authograhum illud per summam liberalitatem commodatum mihi fuit :

Instituti ab Aelio ordinis nihil immutabo, sed constanter retinuero in samilis recensendis. tantum nominabo coniunctim Dentices à Synodonte pisce, & Dentices à Stellis symbolum gentilitium mutuantes. Hos secundo loco significatos Aelius numerat cum Aiossis. Ego verò binos illos Dentices ab eodem stipite enatos sentio. neque à meo sensu dissentire quicquam videtur Aelius. Neque

Neque meum est in hoc opere de nostri Regni familijs longam disceptationem, aut commendationem instituere, sed ea strictim dumtaxat attingere, qua necessaria existimem ad errata Marchesij prodenda . nihil itaque dicam de honorum amplitudine post Aelij atatem ab Neapolitanis nobilibus, siue togæ, siue militiæ beneficio, siue litterarum , siue armorum studio comparatorum . Quanquam super eo argumento tractactionem postea, Deo fauente, conscribam in antiquis chronologis à me illustratis: quam spero propediem me typis editurum vna cum priscis aliquot monumentis, qua eruta sunt è regijs archiuis, eruntque veluti bases, ac fundamenta ad cognoscendum priscum Neapolitani Regni statum; ac familiarum nobilium in eo contentarum conditionem .

Cinguli militaris honor, qui dicitur ab Aelio Equestris Dignitas, Aurata Militia: eius Cinguli possessores, qui dicuntur ab Aelio Aurata militia Equites; in apologia cursu nuncupabuntur à me, Militia, Militaris Dignitas, Milites, mutatis vocilus tantidem valituris placuit siquidem subtersugere vocabulum, Equites, tanquam medium ordinem inter Patritios, ac Plebem, ac proinde ineptum, mea quidem sententia, ad nostratem nobilitatem significandum, qua inter

omnes ordines obtinet primos. Et sanè in hoc apologia genere multo prastat tabulas segui publicas. Regumque diplomata, quàm apocripha, ac perue tusta Chronica Notary Rogery Pappansugna ex nobilibus Sedilis Montanea, quibus ex [bronicis vocabula illa hausisse videtur Aelius.

Quanti verò militaris cingulus olim penderetur inde conijci licet, quòd capita coronis redimita regalibus eo se potissimum gradu ornari, atque illustrari existimarent. Rogerius Sicilia Calabriaque Comes, qui haud multo post Neapolitani Regni Rex fuit, non solum decorart se sensit honoris militaris gradu , sed præferre etiam illum voluit titulo Comitis, ac suapte sponte in publicis litteris ac subscriptionibus appellari: Dei gratia Notit. Pac-iam Miles,iam Comes Sicilia & Calabria. Ca-ten. eccles. rolus Salerni Princeps, postmodum Neapolita- Roc. Pyr. norum Rex eius Nominis II. ah Rege patre Ca- pag. 105. norum Rex eius Nominis II. ab Rege patre Carolo militarem cingulum accipere non recufauit, quem primigeno filio Carolo non longo post interuallo tradidit. Intelligebant nimirum prudentiælaude præstantissimi illi Principes, multo pluris extimandum ese honorem illum, quem virtus laboriose parit, quam quem natura gratuitò dilargitur; ac longe prastabilius esse sidelitatis Sacramento teneri ad tutandum imbellem feminarum

narum sexum, atque ab iniuria vindicandum afflictum hominum genus, quàm latissimas tenere prouincias suis obtemperantes nutibus. Quo prudentius ad eius gradus existimationem, ac decus lege sancitum suit, ne quis militaris cinguli iure donari posset, nisisaltem ex parte patris esset de genere militari: atque in hoc persona attributo, seu Militis dignitate clientes Domino suo ferre

subsidium tenerentur.

Quoties vsurpabo voces illas (Tabularium) aut (Tabularium vetus) iam nunc profiteor, atque denuncio, me intelligere illud, quod Archiuum Magna Regia Curia Sicla dicitur, asseruaturque in regali Summaria Camera, at si alia tabularia in testimonium adhibuero, siue ea sint regia, siue in aliquo reposita monasterio; id à me distincte notabitur in margine libri. idemque præstabitur in quauis alia scripti authoritate, vel scheda, aut chirograghi: si quando ijs vtar, ac pro testimonio producam. Et vt Sicla tabulas, quas omnium maxime, ac sapissime adhibebo, faciliori negotio adinuenire singuli possint; sub sinem operis narrationem afferamomnium, que in eo asseruantur scripturarum : quæ quidem initium ducunt ab anno primo Caroli I. Regis, qui fuit annus nostra salutis CIO CC. LXVI. quamuis etians

etiam extet regestum dumtaxat vnum Imperatoris Friderici II. anno CIO. CC. XXXIX. espauci aliquot fasciculi Regis Manfredi tempestate, præter scriptum aliquod immistum, insertumque regestis, quod suit Normandorum Principum hoc in Regno dominantium ætate. Itaque si de claritudine generis, ac familiarum nobilitate monumenta illis antiquiora non afferam; intelligat vnusquisque id à me sieri scripturarum inopia, non vitio antiquitatis, quæ ijs deesse videatur etenim si Manfredi Regis ætate Barones extitere non pauci; quis neget, alsos eorum similes multò ante etiam extitisse? nisi fortè quis dixerit, illos genitos, ortosque more sungorum, vna nostis periodo.

Addam etiam sub finem operis complura alia scripta per extensum, tum quia vniuersalissima sunt, multisque familijs communia: tum etiam quia Aelij menda perspicue patefaciunt hac enim ratione, ac methodo neque lectorem tædio afficiam aliarum narrationum, aut probationum interuentu; neque sichei quicquam rebus dicendis detraham.

Constitutum denique mihi fuit, ad singulas familias gentilitia stemmata apponere. nam si illa venustum, ac formosum præbeant aspectum

optabile quidem est, at non certissimum ferunt nobilitatis argumentum. Et omnino speciosum est, stemmata mettallis probè adstructa, appositis distincta coloribus, ac nobilibus conflata corporibus claritudini generis respondere.

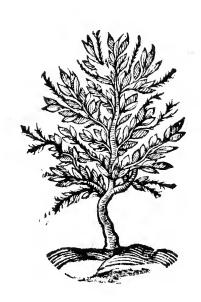

# FRANCISCI AE LIE MARCHESII

#### LIBER

#### DE NEAPOLITANIS FAMILIIS.

Ad Hieronymum Carbonem.

Ogasti me, Hieronyme Carbo, ut que de urbis nostra Nobilitate, deque eius fa-miliarum Origine, longa vetustarum rerum inuestigatione perceperam, monumentis traderem. Sanè non minus laboriosa, quam periculosa plenum

opus alea. nam & cuntta sigillatim referre, & quid à quoque authore decerpserim demonstrare ad explendam legentium auiditatem, & firmandam historia fidem, nec unius anni labor est, nec hominis, us ego sum, familiaribus negotijs occupatissimi:nec ea sum potentia, dignitate, opibus, ve non verear earum familiarum odium, quas aut obscura, aut non admodum clara originis esse demonstrauerim. Ea est enim ambitiosorum hominum superbia, ac petulantia, vt non medò veritate, sed etiam modica adulatione offendantur. Verum enim verò cum ab amicitia nostra alienum esse dunerim, tua omnino non morem gerere voluntati, pauca ad te summatim scribere constitui: qui cum meum incorrupte veritatis studium plane nouerit, & que scribam, verissima esse credes, & vt mei amantissimus ea penes te semper, aut saltem tamdiu retinebis, donec me mors ab infolentium violentia, atque iniuria tusum reddideris . Vale.

## VINDEX

Papoli Familiarum nobilium duo sunt genera 3 rum. Aduenarum dua sunt species, una est earum, quas sub exteris Principibus, aut varys casibus diuersis temporibus venisse compertum est: altera earum, que à finitimis vrbibus, aut oppidis post Neapolim Regni caput à Regibus constitutam concessere. Harum duarum, qua species sit nobilior, hand facile est indicatu: nam & si pulchrum sit ab illis originem ducere, qui cum Regibus venientes ad Regnum armis capessendum, egregiam illis operam prastitere: hi tamen, qui à finitimis locis venere, cur censendi sint deteriores, plane non video? càm liquido constet, aut reliquias esse Romana, atque: Italica nobilitatis, que, Gothis, ac Longobardis Italiam vastantihus, in maritimis Gampania urbibus se recepere; vtpote natura munitis, & hosti penitus maritimarum virium experti inuÿs, ac inexpugnabilibus. Aut si è Mediterraneis venisse reperiuntur, Gothorum, ac Longobardorum nobilium sanguine progenitas esse credendum est; si principem locum in oppido, vade Neapolim migrauerint; tenuisse certum sit : secus si alieri ipfarum generis obscuritas in natali solo obijci poterit. quod admodum paucis eueniet ex his, quas subnectam. Nec illis scilicet, que principem locum tenuerint, orbis, aut oppidi paruitas obstabit; nam Gallico, & Germanico more summa nobilitatis viri per vicos, castellaque passim habitant, neglectis orbibus, tanquam generofis animis, qui ciuilibus legibus obnoxy vinere dedignantur, parum confentaneis. Indigenarum item dua sunt species, una scilicet earum, qua ante Reges Neapoli honesto loco natas, & magistratus exercuisse, varys in scripturis legimus. Altera earum, quæ dinitys, & virtutibus se paulatim extulere; arque ex humi-

#### NEAP NOBIL

li loco, cuius origo ignoracur, se nobiles, Regibus annuentibus, prestitere.

#### VINDEX.

Vam diuisionem Aelius vsurpat de familijs, quæ in Sedilibus adscriptæ, ac nobiles de Platea, eam non esse sufficientem, si de Neapolitana na nobilitate vniuerse loquamur, admonent nos pleræque familiæ,

nobilitate quidem insignes, sed quæ varijs de causis in nullo Sedili adnumerantur, neque adnumeratæ vnquam fuerunt, quamuis ab antiquitate, ac splendore commendatissimæ. Ea itaque divisio complecti quoque debet familias omnes nobilitate præditas, siue sint in Sedili, ac de Platea aliqua, siue Sedile nullum agnoscant, nec Platea vila potiantur. Quis enim vir, vel fano ab natura iudicio ornatus, vel mediocri à studio eruditione imbutus persuadere sibi, vel alijs vnguam poterit, familias illas, quæ per multas hecatontadas in no-Ara citiltate vassallorum dominatu, ac titulorum. splendore effloruerunt, nullam in præsentia obtinere laudem nobilitatis, quia Sédili nullo perfruantur? Quod si verum esset, Neapolitani nobiles centum sexaginta ante annis iudicandi sanè non essent Columnæ, Sanseuerini, Baucij, Cardines, Auali, Vrsini, Marræ, Gesualdi, Cantelmi, Aquauiuij, Lagonissa, Caietani, Pandoni, Actia, Morræ, Gallucij, Gueuaræ, Sangrij, Lignini, Gonfaghæ, Sanframundij, Diascarlonij, quòd ante id temporis in Neapolitana Sedilia adlecti non fue-

A 2 rint.

4

xint. Atqui illæ eædem familiæ multò ante erant latè dominatrices, ne dum generis militaris. Neapolitani nobiles item non essent vetustissimi Palcuæ Comites, postmodum Conchæ Principes, ac Regni Architalassi ex familia de Capua, quod Sedili nullo in vrbe nostra potiantur. at ex ecdem nascuntur stipite, quo Comites Altauilla, & Principes Riciæ, qui inter Sedilis Nidi nobiles recensentur. Verùm illi in suis quisque oppidis, scudisque immorati diutius, Neapolitanorum Sedilium prærogatiuam vel non magni duxerumt, vel longa, continentique annorum serie absentes amiserunt. Nam quemadmodum eruditè iuxta, ac verè scriptum reliquit Ferdinandus ille de Marra, Guardiæ Dux, in quo vno claritudo generis cum suauitate morum, morum suauitas cum antiquitatis notitia certare videbatur:antequam vrbs Neapolis esfet Regni totius caput, ac princeps, atque ad eam dignitatem, ciuiumque celebritatem, quam omnes suspicimus, enasisset; in dinersis Regni prouincijs habitare confueuerunt Reges . quò fiebat, vt in diuersis quoque Prouincijs dispersanobilitas versaretur. At vbi post aliquot annorum lapfum sedem Neapoli suam Reges constituerunt, illamque effecerunt principem, ac Regni totius arbitram; tum quoque nobilissimus quisque ac seudorum multitudine amplissimus quisque Baro, vnà cum liberis suis Neapolim confluxere: ita tamen vt plerique ex primigenis, ac natu maximis in patrimonio, imperioque successuris, immorari in suis oppidis, seudisque perrexerint: qui verò secundo, postremoue loco in lucem editi esfent, vrbem regiam, atque aulicam incolerent, suis miniministraturi Regibus. Qua de causa videmus ad hanc vsque diem alios quidem in Sedilia admissos, milites Platearios indigitari, quòd in vrberegia suum domicilium posuerint: alios verò quamuis ex eadem planè familia, ijs dem Sedilibus exclusos, quia plurium oppidorum domini in suis se feudis perdiu continuerint; neque de ciuitate regia quicquam laborauerint.

Et vt rem omnem altius repetamus, dignumscitu est, singularum Platearum Sedilia antiquitus aperta fuisse, wnicuique nobilium, qui in eadem vicinia versaretur, aditum ad ea patuisse. In publicis itaque oneribus, ac vectigalibus, fi qua imponebantur, in publicis item, atque honorarijs muneribus cuncti ex eadem Platea nobiles, vnufquisque de suo, erant symbolarum collectores, in qua maximè collatione sita erat Plateariorum nobilium ratio. Ea postmodum coercita sunt ad cas tantummodo familias, quæ in Sedili adscriptæ iam pridem, adlectæque effent, reliquis Sedilis aditu prohibitis: ita tamen vt penes veteres nobiles Platearios facultas foret alios aggregandi, qui adscisci se postularent, atque essent adscitu ob generis præstantiam non indigni. Iam verò annorum processu, Aragonensibus Regibus in hoc Regno dominantibus, ac subinde rebellantibus populis, priusquam ab armis vtrinque discederetur, quæ in pacificationem interponebat sese Neapolitana ciuitas, stipulari pacis capita vsquequaque confueuerat in fauorem fuorum, & maxime nobilium Plateariorum ciuium. Quò factum est, vt nobilium Sedilia in eum existimationis gradum adscenderint,ad quem perueniri ægrè possit.

# VINDEX

Quocirca non possum non irridere nonnullorum Plateariorum nobilium arrogantiam, qui nobilissimum quemque præ se slocci faciunt, arbitran tes neminem insigniri debere nobilitatis nomine, nisi qui inter Neapolitanorum Sedilia adnumeretur-Contra verò liuoris sanie perfusos illos existimauerim, qui cum Sedilis munere nullo perfruantur, humiliter tamen de Platearijs nobilibus sentiunt, dictitantes, Magnatium familias, ac Iongo feudorum dominatu potitas, nunquam fuisse ex Platearia vlla nobilitate, nullo Sedilis ambitu coerceri vnquam potuisse. Sed temere sentiunt, & obloquuntur: nam earum familiarum pléræqué natæ, altæque sunt cum Neapolitanis Sedilibus: ex ijsdem aliæ adscitæ quidem, adle@æque Sedilibus suere: sed quo tempore Sedilium claustra validissimis occlusa sunt pessulis, foris erant diuersa, in suis vnaquæque oppidis, pagisque feudalibus, neque Neapolim, nisi multis post annis remigrarunt: quemadmodum de certis quibusdam familijs infra constabit.



# DE CAPICIIS.



#### AE LIVS.

Apiciorum gentem progenitam à Capy Troiano 🔊 Capua conditore, aliqui affirmant, quod miho plane fabulosum videtur: nam nec certis authoribus, nec verisimili coniectura nituntur, qui hoc pradicant. Cùm prius incertum sit, an Capys Capaam condiderit. deinde incredibile est, eius successores hucusque perucnisse sine aliqua eorum mentione apud Liuiumsceterosque historiarum scriptores. Nisi credamus, eos ab Capy ita degenerasse, ut supra duo millia annorum semper ignobiles vixerint, quo casu nescio cur optandum sit, à Capy originem ducere. Ego verò hane familiam indigenam esse existimo, cum annis prope sexcentum Neapolim incoluisse constet. quo scilicet tempore Neapolis haud illius erat celebritatis, ac nominis, vt ad se aliunde nobiles allicere posset. Pomponius Letus, antiquitatis supra mortales studiosus tradidit mihi diploma vetustum, in charta membrana, Longobardis characteribus scriptum his verbis: Nos Oligamus Stella Dux, Ginellus Capicius, Balthassar Iuuanus, & Burrus Brancatius, Consules magnificæ ciuitatis Neapolis, quæ in præsentia est in magna penuria tritici, olei,

olei, casei, & ordei, promittimus quibuscumque salmatarijs vallis Beneuentanæ, Auellini, & aliorum locorum, qui venerabili in Christo Patri, Mundo Prasuli Beneuentano subiecti sunt; pro qualibet salma farinæ, vel tritici tarenos duos; pro qualibet salma ordei tarenum vnum;pro qualibet salme olei, & casei tarenos tres; qui ipsis in introitu portarum soluentur, vltra pretium, quod pro illis rebus accipient. Et ideo vobis venerabili Antistiti præsentes scripsimus, vt ciuitati nostræ gratum faciatis, ad vocem præconis bannire faciatis per omnes terras vobis obedientes. quod vobis promittimus, & ratum habebimus. Datum Neapoli die X. Martij, III. Indictionis, sedente Sanctissimo Papa nostro Sergio IV. Cum igitur ex hoc diplomate liqueat, anno Christi seruatoris nostri sexto, aut septimo supra millesimum ( nam eo tempore Sergius IV. Pontifex sedebat ) Capicios Neapoli magistratus gessisse: & coniectura vti liceat, aliquos ante annis Neapolitanos nobiles fuisse, cur à fabulis nobilitatis sua fundamenta mutuentur, ignoro? prasertim sum Capua, unde eos venisse dictitant, nullum omnino monumentum, nulla vsquam mentio, nec ante illa tempora, nec postea inneniatur inter tot antiquitatis ruinas, ve de ceteris familys, que aliunde venerunt, infra dicemus. Et h.ec de origine.

Qui verò clari viri in hac familia fuerint à Sergy Pontificis tempore vsque ad Federicum Aenobarbum, scriptorum inopia ignoratur. Federico verò in Syriam proficiscenti multi ex Capicys equites presto fuere; eaque in expeditione adeo strenuè se gessere, vt, mortuo Federico, Henrico & Federico II. eius successoribus, as Mansiedo Regi in primis cari semper fuerint. Ab

his

his Regibus multi eornm aurata militia equites creati; multi praterea prouinciarum prasides, & copiarum duces instituti, usque ad Caroli I. tempora floruere. que tempore Manfredi partes secuti in iram Caroli victoris incidere, & ab eo honoribus, ac fortunis omnibus spoliati sunt. At biennio post Manfredi exdem, Conradino Sueuorum Duce, Manfredi exfratre nepote Regnum armis repetente, Capicij omnes ad eius castra confugere, pristina sidei erga Sueuos Reges memores . Verum, fuso Conradini exercitu, Carolus adeo in eos excanduit, ut usque ad internicionem eos persequendos statuerit. quò effectum esse constanti fama asseueratur, vt cognominis mutatione per Italia vrbes, Gibellino nomini amicas irati Regis manus effugerint; & pro Capicijs alij Minutulos, alij Sconditos, Apranos, Zurulos,Piscicellos,Galiotos,Tomacellos,Latros, Boczutos se cognominauere:donec Summi Pontificis rogatu, qui numerose, & nobilis familia misertus est, Carolus Rex, extincto penitus Sueuorum nomine, illis indulxit. Hinč Garolo ipsi paulatim, eiusque successoribus serusentes, non modò antique noxe veniam, sed multi eorum side, & industria gratiam meruere . E quibus maxime illustres fuere ZVRVLI; nam ob rei militaris peritiam super equestrem dignitatem se extulere, & à diuersis Regibus multi Comitatus titulo insigniti, Sanctum Angelum, Nuceriam, quam Paganorum vocant, Montem Aureum, quem adhuc possident, & Solofram tenuere ad hac Cryptulam, Oppidum, Petragallam, Cancellaram, et amplius triginta alia minora castella. Proximi Zurulis claritate fuere PISCICELLI, qui, fere amissis duodecim castellis, hodie quoque Rocchettam prope Nuceriam tenent. MINVTVII verò magis ecclesiasticis, quam profanis titulis insignes equestrem tantum dignitatem egre=

### VINDEX

Galieti-Latri, Boczuti,Scon diti.

egregiè tutati sunt. APRANI Fossacea, Andretta, Sancti Martini domini suisse reperiuntur. TOMA-CELLI autem tempore Bonifaey IX. illustres breut spatio storuere: nam dominatus peramplos, quos illis gentilis Pontifex procurauerat, eiusdem Pontificis morte perdidere. RELIQVI nunquam mediocrem fortunam, nec equestrem dignitatem excessere, prater lacobum Galiotum, qui nuper contra Regem Anglia imperator Gallici exercitus à Francorum Rege creatus, clarissima potitus est victoria. Qui verò nomen Capiciorum retinuere, Salicem, & Guagnanum possedere. Verùm simul omnes tanta in Sessione Capuana suerunt semper authoritatis, vi vsque ad hodiernum diem inter optimates censcantur. Gens quidem vetusta nobilitate celebris.

#### VINDEX.

B maiorem dicendarum rerum perspicuitatem sciendum censeo, omnes Capuani Sedilis familias divisas esse in classes tres & quasi in totidem curias distributas. quarum vna Capiciorum, alia Caracciolorum, tertia Aientium vulgo dicitur. Sub curia Capiciorum, præter peculiarem Capiciorum familiam, quæ Capicia absolute nuncupatur, comprehenduntur Minutuli, Sconditi, Aprani, Zuruli, Piscicelli, Galioti, Tomacelli, Latri, Boczuti. Sub curia Caracciolorum continebantur antiquitus complura cius dem familiæ nomina, vti mox enarrabimus, sed ea omnia hodie, aboleuerunt: ac reliqui tantummodo sunt Caraccioli Russi, & Caraccioli Pisquitij. Denique Aientium curia omnes alias cius dem Sedilis familias complectitur. Porro an omnes Capiciorum familiæ sint eiusdem stipitis, an diuersæ illæ quidem, sed ad Capiciorum familiam aggregatæ, nondum satis compertum est, nec rationibus à quoquam satis sirmis persuasum. Et qui diuersas esse familias contendit, is ducitur exemplo Genuensium apud quos anno nostræ salutis CIO.IO.XXVIII. plures ex diuersis cognomentis samiliæ sacæ sunt cognomines, & ad vnam tanquam in Alberghum, yt illi dicunt, redacæ.

Vt vt verò se res habeat, falsa omnino, ac plena erroris est, quæ ab Aelio affertur, ratio: nimirum... illam cognominum varietatem vnis obuenisse Capicijs ob effugiendam Caroli I. iram: is enim. (Aelius inquiebat ) Neapolitani regni potitus insectari aggressus est Capicios omnes tanquamcontumaces, sibique rebelles, quòd Manfredi partes nimis præfracte defenderint. Sed vehementer aberrat à vero eiusmodi ratio : tum quia, antequam Neapolim Carolus aduenisset, vulgaris erat, ac tota vrbe peruagata cognomentorum illa multiiuga diuersitas, quemadmodum de qualibet familia sigillatim dicetur:tum etiam quia postulatu impulsuque Pontificis (vt Aelius ipse fâtetur) Capicij veniam impetrarunt à Carolo. in quo rerum euentu maximopere ijs expediebat, cognomen sibi vetus assumere, quò compotes esse faci. lius possent regalis veniæ, ad quam consequendam non cessarunt eodem Capicij cognomento appellari.

In magnas insuper sese tricas conijcit idem.
Aelius, dum asseuerat, Conradum illum Capicium in Mansredo sectando pertinacissimum, cuius ope-

ra prope factum est, vt Carolus sub Conradini aduentum de Regni possessione deijceretur, suisse ex Capiciorum familia, Nidi Sedile sortitorum: inquo Sedili nulla vnquam extitit cognomentorum diuersitas, quam in Sedili Capuanæ dumtaxat fuisse constat. Aduersatur etiam Aelio quòd nonomnes Capicij à Carolo Rege desciuerint: at qui non defecere in codem Capiciorum cognomino perstiterunt:neque solùm Caroli gratiam ac beneuolentiam, sed suorum etiam feudorum possessionem retinuerunt, vt testatur instrumentum magnum Anni CID.CC.LXXII. & Fasciculus XII. vbi Conradus & Iacobus Capicij, vtpore qui rebellionem moliti, Regis imperium detrectarunt, fuis orbati funt feudis; eaque Philippo Lerno, Ioanni Diguizonio, alijfque nobilibus Gallis tradita. at Delphinus & Ioannes Capicij cum eorum fratribus, quoniam in clientela, ac fide Regis per-Riterunt, sua feuda retinuerunt.

Mihi certè in rebus ab nostra memoria propter vetustatem remotis nec divinare licet, & tacere quid sentiam libet : sed placet solum in medium. afferre, quod in veteri, calamoque exarato codice legisse me memini. Caracciolorum nempe familia, cum effer alijs numerosior, ac proinde ad publica munia, maximèque ad Capuanam Plateam spechantia ferè semper adhiberetur; quoties in contentionem disceptationemque veniret quidpiam: siquidem multitudine valebat, ac robore, discedebat plerunque superior: ita vt omnia ad eius arbitrium, ac nutum geri viderentur. Hic gens Capicia multitudine pene par, & æquè fortis ac strenua, quò vi obsistere facilius posset, societatem iniuit

cum alijs diuerfarum familiarum. Hi autem initio à factione, & colligatione Capicij nominabantur: temporis progressu quasi ab generis origine Capicij extimati sūt omnes. Affirmat insuper in ipsomet codice idem Author, adhæsisse Capicijs noneas modò, quas supra commemoraui, familias; verùm etiam Baraballos, Bauffos, Paparellos, Pifces, Oleopifces, Tammarellos, Zaccharias, De Dopna, De Dopna Mabilia, De Dopna Vrania: eiusque colligationis publicas tabulas no extare, vel quia iniuria temporis perierunt, vel quia priuata potius, quàm publica fuit colligatio. At verosimile videri nemini potest, familiæ Capicijs adhærentes si in vnam coaluissent; eius colligationis, & quasi glutinis nullum vnquam apparuisse vestigium, nullumque extare in præsentia monumentum: Scipio Ametr. præsertim cum non defuerit, qui de Capiciorum. Filib. Camfamilia accuratissimè scripserit.

Quæ cùm ita fint: equidem non dubitauerimvulgi sententiæ refragari, atque afferere, Aientium curiam seu classem ex ijs constare familijs, quæ Aientes dicantur, & fint, non quafi post Caracciolos, Capiciosque Capuano Sedili adiunax, sed que neutram factionem secute, ita sua factione connexæ, sibique inuicem conspirantes vocarentur Aientes, hoc est, propria cognomina dicentes. Vt à primigena potius vocis significatione, quain ab imperitorum hominum interpretandi licentia defluat appellatio.

Sed hæc nomina sunt, illud verò rem tangit, neque ita facilè creditu est, Capuanum Sedile, quod in perueteri, ac præcipua vrbis parte situm, aliaminora Sedilia omnino quinque, Sanctorum nimirum

mirum Apostolorum, Sancti Stephani, Sancti Martini, Manocciorum, ac Melatiorum complectebatur, ijsque veluti conslabatur, vnam dumtaxat, & alteram familiam à principio fuisse complexum. Accedit eodem ipsamet Capiciorum, & Caraccio-lorum duas in curias distributio: cùm enim dubitet nemo, quin binæ illæ familiæ suam ab eodem. Sedili originem duxerint, non vna ipsis erit cum-Aientibus causa; si modo hæ plateariam originem non sortitæ, vt in tres Curias distinguantur. Adde quòd Aientium familiarum nobilitas æquè antiqua est atque Caracciola, & Capicia. Quis enim. nosse vnquam poterit, quanam ætate Proculi, Siginulphi, Filimarini, Vulcani, Tocchi, Loffridi, Guindacij, Sardi, Tortelli, alijque complures Capuano Sedili adsciti, vel eo prohibiti fuerint, quorum,quæ ad hanc víque diem extant,monumenta æquæua propemodum funt nascentium Sedilium initijs? Āc fi aliorum Sedilium exemplis vti licet, præsertim Nidi Sedilis, qui cum Capuanæ Plateæ necessitudos& consociatio continenter intercessit; Cateamur oportet, illam in Capuana tribu curiarum multiplicitatem priuato potius euentu, quam solenni Sedilium ritu fuisse inuectam: cum nulla. víquam familiarum partitio in reliquis Sedilibus, facta legatur:quamuis earum non nullæ ortæ quidem, altæque in Sedilibus fuerint; nonnullæ verò adscitæ adsectæque. At dicet fortasse quispiam, nec mullo assentiente, Aientes familias esse, vocarique adiunctas, quòd è minoribus illis Sedilibus, cum. in vnum coaluerunt, in Capuanam porticum commigrarint. Sed refragatur antiquitas, quæ testatur Buccaplanulos, qui inter Aientes in præsentia numeranmerantur, iam inde à suis incunabulis in Sedili

· Capuano fuisse versatos.

lam vt ad Capicios redeamus. quod ab Aelio scribitur, genus ipsis ab Capy non repetendum, nec expetendum este, id equidem compertum. habeo ex vetusto eius gentis cognomento, quo fanè admoneor, illam non Capiciam, sed Cacapiciam olim indigitari. nam & si cognomentum., Capicius, ab Capy deduci posse videatur: Cacapicius tamen insulsè admodum ab Capy conflaretur. Mihi quoque facilè persuadetur, Cacapicios annis ab hinc septingentis recensitos suisse inter nobiles, ijsque perfunctos ciuitatis muneribus, quæ essent nobilium propria: & veritati quidem noninuite do manus, non illo motus, quod Aelio probatur, diplomate (eius quippe diplomatis fides anceps mihi est , tum quia stylum diplomatum. minimè seruat, vt scitè Capacius adnotauit, neque in Neapolitanorum Ducum serie vllus relinquitur Oligamo locus: tum etiam ex ipsa voce CAPICIVS, nec ea tempestate, nec multis post annis vnquam audita) fed inductus integræ fidei tabulis, quibus plane constat, non vnum Cacapiciorum Comestabulum egisse, sed Ioannem a etiam imperante Isacio, Marinum b imperante Alexio, Henricum c & Alexandrum fub Normandis Regibus : quorum tempestate in illo quoque baronum censu Cacapicios fuisse comperio, qui sub annum CIO. C. LXXXVII. Gulielmo II. Regevrgente, ad Terræ Sanctæ expeditionem subsidio venerunt d. Verum vbi Sueui Principes Regnum obtinuerunt, eorum partes summo animi ardore secuti Capicij dominatum amplificarunt accesfione

In hist. Neap. l. j. pag. 163.

a Autog. and
1057.
b 1082.
c 1136, in D.
Sebast.
d 1322.A.
pag. 44.
e Anonym.de
rebus Manfredi.
f Process. Restit. fatta per
Regem Car
rolum I.

## 16 VINDEX

summaria.
g Io: Dominus S. Maria.

Sed reliqua Capiciorum cognomina recenseamus.

Junto figno I. sione oppidorum, Atropaldi, e Sancti Martini, Sufpag. 100.

Reg. Camera lorum, Sanctique Angeli ad Casale f. nec ita post multò alia castella amplius viginti acquisiuere.

Sed reliqua Capiciorum cognomina recenseamus.

1268. D.pag. 68. Thadaus Dominus Petra 1296. G.pag. 126.252. Petrus Rocca, & Cafalis noui 1300. A pag. 248. Capicis denique barones Campia, Caprilia, Afra, Lauiniani, Morciani, Cancelli, Cafulla, S. Adiutoris, Torella, Tramutula, Curfani, Barbarani, Arianelli, Dana, Pati, Salicis, Guagnani, Signatis tabulis recenfentur ab Ametr. à pag. 27. ad 32.



## DE ZVRVLIS.



Vrulos, Piscicellos, Apranos gentem esservam, codemque cretam sanguine, non eadem modò insignia ipsis communia, sed sepulcrales etiam lapides affatim contestantur. Legebantur in Cathedrali ecclesia huiusmodi inscriptiones.

HIC TACET PETR VS PISCICELL VS ZVRVLVS DICTVS Q V A R R A DOMINVS FOSSACECE V I R M I L I T I E STRENVVS OBIIT ANNO DOM. MCCCXLII. MEN. SEPT.

DIE II. IND. II.

Et rursus.

HIC IACET CORPVS MARTVCII PISCICELLI DE NEAPOLI DICTI ZVRVLI FILII DOMINI BERTHERAIMI PISCICELLI QVI OBIIT ANNO DOM. MCCCXXIX.

Item in Diui Laurentij hodie quoque visitur. HIC IACET CORPVS DOMINI MARINI PISCICELLI DICTI DE APRANO MILITIS DE NEAPOLI QVI OBIIT AN. DOM. MCCC. XXVII. DIE MART. II. MEN. IVL. XV. IND. <sup>2</sup>

a Neap. Sacra pag. 18. 19. 116.

## 18 VINDEX

b Autog. in
D. Gaudiofi.
cAmetr.p.11
d 1302.C.poft
pag. 30.
e Ide Ametr.
à pag. 106.ad

116.profert Comitatus, atque oppida Fossacecam, Andreitam, Angrium, Apranum, S. Marzanum, Camporomanum , Turrivellam, Salicem, Cryptulam, Altum Ioannis, Oppidum , Cancellariam, Petragallam,

Accedunt publicarum tabularum testimonia, quærem produnt eamdem, Bartholomæo, inquiunt, Cacapice disto Piscicello, qui vocatur Zurulo, filio quondam Domini Petri Cacapice, disti Piscicelli b; Ioanne Capicio Piscicello Zurulo c; Marino Piscicello de Aprano c; & Bartholomæo Piscicello. Zurulo d nuncupatis.

Qui verò Zuruli absolutè cognominati, Ioanna I. regnante, mirificè claruere, quæsito sibi siue militia, & fortitudine, siue pacis artibus, & sapientia oppidorum ingentium, ac prope quinquaginta, dominatu, cum septem omnino Comitatibus, Burgentiæ, Nuschi, Potentiæ, Sancti Angeli, Guardiæ, Montis Aurei, & Nuceriæ. Adepti quoque sunt supremum Protonotarij magistratum Ligorius, Berardus, Franciscus, & Magni Senescalci dignitatem Saluator, & Franciscus altere. Hodie reliqui tantummodo sunt Iacobus, Ioannes miles Hierosolymitanus, & Carolus germani fratres, patritijs magis moribus, quàm fortunis spectabiles.

Carinolam, Cafaranum, Balneolum, Cilentiam, S. Siluestrum, Carunolum, Morum, Montefalconem, Montemillolum, Castrum ad mare, Prassanã, Morram, Monticellos, Casale Leonis, Roccam, S. Felicem, Candelam, Guagnanum, Castellum, Baluam, Saxum, Turistum, Andranum, Casale Asperum, Solofram, Casale Principis, Cassanum, Roccam Bimontem, Ponticellum.

## DE PISCICELLIS:





Micicelli cognomen floret Neapoli, & in primis celebre est: etenim Bartholomæus ille-Piscicellus, qui, Carolo II. Rege, iure suo dominabatur in oppido Campo Claro, in ipsamet vrbe Neapoli clientes habuit a . quò clarius constare videtur, iam inde ab Normandorum Regum ætate (certè neminem post id tempus legimus eiusmodi dominatu fuisse auctum) Piscicellos vassallorum ditione mirum in modum inclaruisse. At multo magis excelluere sub Franco-Neapolitanis, & Aragonensibus Regibus Thomas b, Bartholomæus c, & Ligorius d Prouinciarum præfecti, alijque Barones oppidorum Grotteriæ, Quinquefrondium, Mussuie, Montemilluli, Saxi, Aprani 6 Fossacecæ, Taciti g, Roccabimontis h, Tramutulæ, Massafræ i, San&i Angeli de Limosano, Ciuitauetulæ k, Andrettæ l, Petræ Abundantis, Campi Iouis, Piczi, Griciniani m, & Roccetta. His adde doctrina, & probitate illustres viros, Raynaldum Neapolitanum Archiepiscopum, & Cardinalem 11; Salernitanos Archiepiscopos, Nicolaum in eius ecclesiæ Antistitum serie XV. Nicolaum XXXVII.

a Campan. pag 188.189. b 1331. A. pag.265.392. 397. c Iustit. Apr. cit. Campan. ibidem. d Iust. Prine cip.vlt. 1345. G.pag.2. e Albericus ex eod. Campan. & Ametr. pag.198. f Thom. 1331 A. pag. 265. 392.397. g Ioan.1343. L.pag.58.97. h Hestor. in Cancell Com. 7. Alph. 1. pag.13. i Anton. Priuil. 1. Regis

C 2 Nico-

## VINDEX

Ferdinandi pag.136. k Piscicella de Piscicellis Prinil.21. Nicolaum XXXIX. O Robertum Archiepiscopum Brundusinum, Iacobum Episcopum Lupiensem, ac Scipionem Troianorum Episcopum. P

eiusd. Reg. pag. 155. 1 Berardus. Privil. 3. an. 1485. pag. 180. m Thom. & Marin. Campan pag. 198. 202. n Alph. Ciac. ad an. 1456. pag. 1196. E. O Gaspar Musca pag. 42.51.52. p Ametr. & Campan.



# DE MINVTVLIS



Theris militaris claritudinem profanis sa-Crisque titulis Minutuli insigniter cumularunt: fiquidem in illo militum, & feudatoriorum albo recensentur, qui Manfredo Regi, cùm Romano Pontifici Alexandro, eius nominis IV. belluminferret, præsto fuere a. Mox etiam regni Prouincijs administrandis adlecti sunt Lanza, Landulphus b, Ioannes, c & Ligorius d. Postmodumverò Daunos, Velinos, Salentinos, Peucetios, ac Brutios moderati funt Theodifcus 2, Gurrellus f. Riccardus g, Philippus h, Martuccellus 1, & Petrus K. Ex his Landulphus, quòd cum Nicolao Filimarino contra rebelles Siculos fortiter dimicasset, ab Rege Carolo II. donatus est oppidis, Campora, Posta, Sancto Donato, Albeto, & Septemfratribus 1: fuitque muneris consors, qui restrenuè gesta se parem illi præstiterat, Nicolaus. Ad hæc Minutulorum alij Nauianum, Milifanum m, Iulianum n, Pascharolam o, Casullam, Sanctum Adiutorem P, Sflichium q, Ciuitatem 1, Spinofum 1, & Valentinum 1, quod adhuc reti-

a Landul. & Ligorius edit. monum. b Iustitiarii Capitinatæ 1294.L. pag. 172.ater. c Iust. Princip. 1295. B.. pag. 3 47. d Iuft. Terra Bari. Fasc. 2. pag. 257. an. 1297. e Iust. Capit. 13 43 · G.pag. 120. ater. 1346. A pag. 129. t Inst. Terro Hidr. Arca C. man. 36.. an. 12-33. g Infl. eirfd.

## VINDEX

Prouincia 1343.1344. E.pag.51.70. ater. h Ibidemque Iustit. 1344. A.pag.128. i Inft. Terra Bari 1383. B.pag.159. K Iust. Calabrix. 1347. pag.240.ater. Postmodum 1352.F. pag. 205. 113031304.

retinent, possedere. Oppidum Castropinianum, quod maioribus suis cognomen indiderat, Thomasia, quem modò memoraui, Theodisco Minutulo dotis nomine detulit ": Ioannes verò cum Sofridinæ de Tufo coniugio Clusano, & Puppano potitus est x . Pari porro nobilitate præstantibus viris Minutulæ feminæ in matrimonium traditæ funt: Margarita Hugoni de Sancto Seucrino, Potentiæ Comiti nupta: Ioanna Iacobo Filingerio, Comiti Abellinatum: & Antonella Nicolao Antonio Zurulo, Comiti Burgentiæy. Eamdem prosapiam sacris titulis exornarunt Henricus Cardi-Aprutij vlt. nalis z, & Philippus a, ambo Neapolitani Archiepiscopi: duo item Archiepiscopi Salernitani Philippus, & Vrfus b.

A. pag. 121. 1305.1306. A.pag. 99. ater. m Nicolaus 1392.1393. pag. 79 ater. n Prinviuallus 1400 A. pag. 430. O Tutia 1417. pag. 430. P Barnab. Fasc. 11. pag. 169. an. 1405. q Franciscus 1415. pag. 77. r Gurellus, & Aloys. In Cancell pecun 2 pag 72 an. 1443. f Anionel ibid privil 1 pag. 2 an. 1478. t Lisulus 1417 pag. 2. u 1343. E.pag. 88.120. x 1316. B. pag. 45. y Ametr. pag.82.83. z Alph.Ciac.ad an 1589.pag.1022. a Barth.Chiocc. pag.18. 249. b Gaspar Musca pag. 45.48.



#### DE APRANIS.



Pranos ab Aprani vici dominatu a cognomentum accersiuisse familiæ suæ inde conijcio, quòd & Piscicellorum cognomentum protessi sunt antiquitus, & hodie quoque gentilitium eius gentis stemma vsurpant. Sed palam vt fiat 3 Apranos antiquioris fuisse cognominis, ac nominis multò clarioris, quam qui Aelio visi sunt, inmedium proferam Henricum, Ligorium, & Cæfarium Manfredi & Caroli I. Regum tempestate bonis feudalibus locupletes, & gradu militiæ præcellentes b. Item Apranos Hortonæ, Carre-&ic, San&i Marzanid, Lauianie, Fossacecæ, Sancti Martini, & Andrettæ f Toparchas: ac tandem. Iacobum qui se adeo Roberto Regi puritate fidei, ac rerum agendarum peritia probauit, vt vnicè delectus sit ad Genuensium Remp. Regis nomine curandam, cum annuo trium ynchiarum millium. stipendio g.

a Roger. Succedit Cafario patri suo in: dominatu Aprani 1 274. B. pag. 184. b in edit.monumentis. c Henr.1314. B. pag. 2. d & pag-185. eiusd. Regesti e Franciscus 1390.B. pag. 131. ater. f Ex Aelio g 1324. C. p. 153. 1329.0. 1330.B. pag. 5.atero.

## DE TOMACELLIS!



a Landulph. Bartbol. Sergius, Andreas milites feudatarij sub Manfredo Rege in editis monumentis, et Delphinus sub Carolo I. ibidem. b 1309.A. pag.14. 1392. 1393. pag.163. 1400.A. pag. 137. Costan. lib.1. pag. 252. & lib.11 p.264. Ammir.p. 11. Sanfou. pag. 251. Cypr.Manen. par. 2. ad an. 1402.

Omacelli ob veterem bonorum feudalium.
possessionem,& militarem dionitatem sobi possessionem, & militarem dignitatem nobiles quidem fuerunt à principio a. Mox verò Perrhinus(is fuit Bonifacius IX) in fummum Pontificatus fastigium enectus proceres fecit; altero germanorum fratrum Vrbeuetano, Spoletanoque Duce renunciato; tradita alteri Anconitanæ Marchiæ dynastia cum appellatione Marchionis. Illos quoque Ladislaus Rex, eodem adnitente Pontifice, multis magnisque oppidis subinde muniuit, ac præter Magni Cancellarij dignitatem, donauit Altamuræ, ac Monopolis Principatibus: Minerbinij item, Albeti, Arpini, Calium, ac Nuceria Comitatibus b. His tamen Pontificij fauoris ornamentis antecesserant (certiora virtutis indicia) perhonorifica Cobatio Tomacello ab Rege Carolo I demandata legatio ad Clementem IV. Pontificem; ingensque oppidorum dominatus. sunt illa, Sanctus Maurus d, Gironum e, Mons Apertus, Mancusij, Sancta Maria in Grisonibus, Sanctus Nicolaus ad Carrifios f, Portocandonum, Baianum 3, Filecta, Shichium, atque Plaizanum h, Nec

## NEAP NOBIL

fice c 1268, p. 6.

remo d Perrhinus;
b eo- 1280, C pag.
nt i. 307.
e 1acob.1314
1315, A. pag.
54.
6 To. f Bartholom.

Nec desunt qui Cibos, suo quoque Pontifice, Innocentio VIII. ac Massa, Carrariæque supremo cum imperio principatu apprimè illustres ab eodem, ac Tomacellos generis sonte deducant i quod mihi ad liquidum non exploratum dictum indictum sit. Certè vnum vtrisque est symbolum gentilitium; & mutuis, quas mihi Pompeius To. macellus, Clusanensis Marchio ostendit, litteris communionem vtrique sanguinis prostentur.

14.70.161. g Hermenga.

1362. B. pag.

nus.1390.B.pag.3. h Robertus 1404.pag.88.93. i Ametr.pag.8.11. Vialard.in vita Bonif-IX-& Innoc-VIII-Summorum Pontificum.



## GALIOTIS.



a In edit.mon. b 1305. E. p. 149.1308. E. pag.19. c Constan lib. 3.pag.66. d Gualterius. 13.19.C. pag. 97.1340. A. pag.80. e Henricus 1315. A. p.3. f Francischet tus 1382.pag. 248. g Heltor. 1419. p-290. h Carolus 1463. Ametr. pag.70. i Ferdinand. Autog. in D.

Aliotos non vnus extra ordinem Iacobus Textulit. At Iacobum Caroli VIII. Francorum Regis Generalem Ducem, qui Britannicum militem ad Fanum Albini secundo prælio profigauit, antecessere Iacobus feudatarius miles, Manfredi Regis in Romana expeditione beneficiarius 2; Iacobus Luniani, & Carminiani Baro b; Iacobus item Barensis Archiepiscopus, quem Rex consiciendo matrimonio inter Carolum Martellum, & Rodulphi Romanorum Imperatoris filiam legatum adhibuit c. His adde Galiotos perplures, qui oppida non pauca dominatu tenuerunt suo, Monteronum, Afragolam, Ponticellum d, Cafalectum, Monastauracium , Sanctum Maurum, Serpicum , Sclauos g, Sanctum Stephanum, Sorbum h, Cafafrigidami, Monteuairanum, Trentulabusam, Baronellos, Castropiczutum, Sanctum Martinum, Longanum k, Brancaleonem 1, & Cancellum m.

Sebast-fasc. 16.an 1468. k Nicol. Ex eod. Ametr pag. 71. l Angelus. In Can-

# DE SCONDITIS,



Ognomentum, Sconditus, peruetus est, muldiòque ante Caroli I.Regis aduentum oppidò nobile 2. Complures huius familiæ milites feudatarij Manfredi Regis armis se authorauere an- filij quondam no CIOCC. LX. b Ioanna verò I. Regina, Petrus Domini Ser-Pontem Landulphi (id nomen est oppidi in Sam- gij Scondita nio) tenuit c, & Iacobus aliquot post annis Camporam, & Ripam indeptus est .d

a Autog.in D. Georgij memi nit Gregorij fub Frid. II. Imp.anno regni eius Sicilia. 11. b Li-

gorius, Petrus, Simonellus, Andreas in editis monumentis.c 1346.C.pag.16, d 1384. A. pag. 43.



# DE LATRIS:



Camerarij de Censibus R. E.in Episcop. Portnen.et in Carthula refutationis Pe eri Latri, asq; mepotis . . b Gulielmus Fasc. 92. pag. 274.an.1289. « Iacob Fasc. Al. pag. 110. Inb Carolo I. dPhilip.1:84 C.pag.7 1306 C.pag 19 e Thomasia. 1417. p. 26;. g Blaca. 1302 H.pag. 171. & Ciccus . 1636. A. pag.

262.

a Lib. Ceneij Nam non vni Capiciorum familiæ attribuit Aelius, mediocrem fortunam, eam Latri excessere possessione castellorum ab anno iam CID. C. LXXXXVII. quo anno Petrus Latrus Keres Saxum, Ciuitaucrem, Golitam, & Cafale Vulgare, Pontificiæ ditionis oppida tenuisse legitur 2. At sub Neapolitanis Regibus continenti vassallorum dominatu iam inde ab Caroli I. temporibus vsque ad Fridericum Regem plerique præstitere: nam & Guardia Brunab, Rocca Episcopic, Fragina tum Superioristum etiam Inferiorid, Castro Ionathæ, Castro Gironis e, Plancia f, Cardeto Pareta 3, Monte Caprario h, Monfortio i, Cafulla, & Sancto Adiutore k potiti funt. Omnibus Floridassus, Regni Marescallus armorum gloria, & virtute antecelluit. Illum inter primos aulæ milites summo loco Ladislaus habuit, ac munia obire iussit ( vt regiæ testantur litteræ) Vicemgerentiæ Instituariatus Castellania Capitania ad institum, h Oderisius, & ad guerram, atque etiam galearum 1. Illum. etiam Nuceriæ Paganorum, Tramontis, & Minoris dynastia, vita perdurante, præsecit m: eoque demor-

#### NEAP. NOBIL.

demortuo, præfecturam Roberto filio deferri voluit cum amplis donarijs ac largitionibus quinque aureorum millium: quibus ille auctus, ab Roberto de Aquino Laureti & Satriani Comite mercatus est feuda Pennonem, Cancellariam, & Baroniam Comitis in agro Nucerino 11.

i Verdeils .
Fasc. 74. pag.
32. an. 1428.
k Anton. an.
1488.
Ameer. pag.

1 1400. A. pag. 59. ater. m 1398. pag. 98. n 1400. A. pag. 41. ater.



# DE BOCZVTIS.



21382.1383. Dag 41. D1398. p.73. c 1419.1420. pag.39. & autographis 1418. die 21. Apr. 1420. die 21. Maij. d Act. Not. Iacob.Ferrilli 1448. die 5. Inl. c 14+1. p.47. £Quinter.11. pag. 196. an. 1495. g Act. Not. Ambr. Casanoue.

1477. die 11.

\lambda Nte quàm Aelius fua fcripta proderet 🤈 fexdecim omnino castella Boczuti iam possederant. Etenim, Ioanna I. Regina, Palamedes dominabatur in oppidis Rosito, & Caloginario 2: ac per idem tempus Ioannes Baro erat Fraca Minoris b. Aragonenfibus verò Regibus, Nicolaus Chrisoliam, Petraperciatam, Vigianellum, Roccam Siccam, Castromarolum, Oliuetum, Liameronium, & Perticaram tenuit . Tenuere quoque Coraczanum Andreas d; Caiuanum, & Lusitum Nicolaus Maria e; Casapuczanamf, & Afragolam g Cæsar Maria · Sed multò ante, hoc est, iam inde ab anno CIO.CC.LX. Boczuti extiterant bonis feudalibus, & militiæ balteo infignes h . His verò qui fuccesserunt, commendati sunt, Nicolaus ab administratis Prouinciarum præfecturis i; ab armorum studio Iacobus, & Colutius de quibus, quæ perstant in Templo Maximo, marmorea monumenta ita loquuntur.

Maij. h Io: in edit. monum. i Iust. Basil. Arca H.24 an. 1309. & Calabria an. 1319 Fasc. 4 pag 99. & Terra Hidrunti. 1321. A pag. 69,

HIC

HIC IACET EGREGIVS MILES IACOBVS BOCZVTVS QVI FVIT DE SOCIETATE STELLAE ILLVSTRIS DOMINI IOHANNIS REGIS FRANCORVM ET COLLATERALIS ET CONSILIARIVS INCLYTI DOMINI LVDOVICI DVCIS DVRACILMCCCLVII...

#### Itemquè

HIC IACET STRENVVS MILES COLVTIVS BOCZVTVS FILIVS EIVS QVI FVIT DE SOCIETATE NODI ILLVSTRIS LVDOVICI REGIS SICILIAE QVEM NODVM IN CAMPALI BELLO VICTORIOSE DISSOLVIT ET DICTVM NODVM RELIGAVIT IN HIERVSALEM QVI OBIIT ANNO DOMINI MCCCLXX, DIE VIII, MEN. SEPT. IX. IND.

Floruit etiam Ludouicus Neapolitanus Archie- Archiepiscoppiscopus anno CID.CCC.LXXVIII. K

K. Chioce. in Neap. p. 242.

# DE CARACCIOLIS HELVETIIS



#### AE LIVS

Edericus Aenobarbus Imperator, magni vir animi in Italiam veniens, vbi animaduertit omnem cam authoritatem in Italia vrbibus, qua veterum Imperatorum esse solebat, penes Romanos Pontifices esse: Casarisque titulum umbratilem & vanum; priscum Imperij decus recuperare adortus, Italiam omnem obequizans, cunctis in vrbibus, in quibus maxime venerabile Pontificis nomen esse cognouerat, aliquos è suis proceribus reliquit, qui Imperatorys partibus adherentes fouerent, & Ecclesia fautores opprimerent. Erat eo tempore Neapolis Pontificio nomini vehementer addicta. quocirca versutus Imperator, vt eam ad se converteret, Caracciolos, quos Heluetios dicunt, quia Heluetij natione erant, & inter primos aula sua principes, in ea reliquit.qui breni ostendentes ceteris ciuitatis principibus quanto maiora expectari possent pramia ab Imperatore potentissimo, quam à paupere Republica, omnem fere nobilitatem ad partes Imperatorias traxere . Hi fuere quatuor fratres, e quibus maiorem, Caraccium vocatum ferunt . quod mihi verosimilius videtur

detur, quam id, quod vulgo dictitant; Imperatorem cinitati scripsisse verba hac: Caros habeas, Cari haggili; Caracciolos eos appellandi caufam dederit. alterum fratrem Conradum, à quo Aquauiua gentis principes fluxisse, sunt qui velint. Cui fama adstipulatur insignium identitas, & Conradi nomen in vtraque familia ab antiquis vsitatum. Sed ad Caracciolos redeamus. Hi, vinente Federico, tantum sibi beneuolentia apud Neapolitanos concilianere, ut etiam, eo mortuo, pristina dignitatis gradum retinuerint. Henrico deinde VI. & Federico II. Casaribus, Conrado & Manfredo; item Primo & Secundo Carolo Regibus, licet multi in hac familia domi forifque clari extiterint, neminem tamen equestrem dignitatem excessisse inuenio. Roberto demum Rege Pisciottam, & alia aliquot in Ferentanis, Hirpinisque castella tenuere vsque ad Ioanne II. tempora: quibus Sergiannes Caracciolus, vir fanè memorabilis in hanc, quam videmus, altitudinem familiam extulit:multo maiora facturus si manus inuidorum effugere potuisset. de quo pauca fortasse non ingrata legentibus disseram. Garolus Garacciolus, quem à lateris vitio Tortum appellabant, è primoribus buius familia genitus, cum paupertate premeretur, nec militiam sequi more maiorum ob corporis imbecillitatem vllo modo posset, tabellionis officium exercere coactus est: quod non erat illa ætate ut nostris temporibus spernendum. eaque fide atque integritate illo in exercitio se gessitzut non modo laudemzuerum etiam non mediocres diuitias sibi pepererit. quas mirum in modum aunitstradita Francisco filio maiori Isabella Sarda,Lanfranchi Sardi, Pisani mercatoris filia, cum amplissima dote . qua ditior effectus Franciscum aurate militia equitem, & Gualterium alterum filium Cusentia

Prasulem sieri curauit. Ex hoc Francisco & Isabella nati sunt Sergiannes, Marinus, Vrbanus, duoque alij obscurioris nominis;item & sorores quatuor: è quibus, postea Sergianne rerum potiente, una Nolano Comiti, Sarnensi altera nupsit. Sergiannes verò pubertatis annos egressus, militia se addixit Ladislai Regis fortissimi auspicijs: breuique tempore morum integritate, animi prestantia, militarique virtute effecit, vt Regi admodum carus, & cunctis aula regia proceribus maximè amabilis effet, & videretur. Nato mox inter Ladislaum, & Florentinos bello, equitum turma prafecturam summa cum laude gessit. hinc fama, & dignitate, & Regis sui gratia auctus Neapolim reuersus, Catharinam Filingeriam, Auellinensis Comitis filiam vxorem duxit. qua postea, defunctis fratribus, Auellinensem Comitatum in Caracciolam familiam transfulit.Ex quo videri potest, prima dignitatis sua fundamenta fuisse Ladislai Regis tempore sua virtute iacta, & non Regina Ioanna gratia, ut vulgo pradicant. Mortuo deinde Ladislao, Sergiannes Regina vsque ad infamiam carus, sibi Venusia Ducatum, Marino fratri Sancti Angeli Comitatum peperit; ceteris gentilibus innumera oppida, atque castella, nobili simas cognationes, amplissimos magistratus procurauit. Hinc in Marruciniszac Ferentanis tot castella à Marino Caracciolo adhuc possessa.hinc Marsici Veteris, & Auigliani Domini.hine Burgentia Comites initium habuere. Ipfe verò, licet Capuam pluribus annis possederit, modestia vsus nunquam passus est, se Principem appellari. Verùm moriens Traiano filio Venusia Ducatum, & Auellini Comitatum reliquit. Traianus verò Venusia locosquam Gabrieli Vrsino cedere coactus fuit, ab Alphonso Rege Melphiam sub codem titulo habuit . He loannem, &

## NEAP. NOBIL!

35

Iacobum genuit: Ioanni Melphiam, Iacobo Auellinum reliquit. Ioannes Traianum II. genuit, virum, quem videmus, omni virtutum genere illustrem; qui paterno, auitoque titulo non contentus, à Ferdinando Rege Principatus titulum assumpsit: I hodie miro splendore atque magnificentia egregiè ipsum tuetur. Hac de Heluetijs Caracciolis dixisse satis . transcamus ad Rubeos.

#### VINDEX.

Araccioli tot diuersisque cognominibus internosci consueuerunt antiquitus, vt idem alijs familijs vsuuenisse ægrè comperies. Hinc alius appellatus est Russus, alius Pisquitius, non nemo Carrafa: alius atque alius dictus est Baniosus, Conte, Cainellus, Thodiscus, Marmazzus, Curtus, Barba, Laborator, Isernia, Armagnus, Spiculus, Berdisca, Tuzzillus, Salla, Rumbus, Marinoccia, Cannella, Caforus, Guzus, Porta, Hungarus, Caterellus, Folla, Cauotus, Pessimus, Sardus, Hungoth,

Petrus distus
Baniosus Fascic.12.p.137
Caracciolus
distus Conte
in,edit-monument. qui ex
hist.m.s. Casar.Pagani ap
pellabatur
Philippus.
Nucolaus di-

Etus Cainellus Fasc.73.pag.15.1382. Io:d. Thodiscus 1292. A.257. Marinus d. Marm.1381.p.111. Landulph.d. Curt.1345. B. 164. Petr. Matth. & Io. dieti Barba in inquisit. Baronum an.1275. in Reg. Cam. Nicolaus d. Labor.1335. C.pag.302. Io:d Isernia. Fasc. 22.pag. 2. sub Carolo II. Landulph.d. Armagn. 1382.1383 pag. 213. àter. Martucius d. Spiculus Arca D manip. 26. Io:diet. Berdisca 1306. D.pag. 186. Loysius d. Tuzzil. 1346. B.pag. 94. Io:diet. Salla 1384.pag. 105. Ricc. d. Rumbus. 1321. 1322. A.pag. 19. Marinus d. Marinoc. 1381.pag. 111. Landulph.d. Cannella. 1304. A. pag. 107. Io.d Caforus 1352. F. pag. 11. Gualt. d. Guzus 1321. A. pag. 205. Franciscus d. Porta 1406. p. 126. Philip. d. Hung. 1401. pag. 203. Nicol. d. Caterel. 1391. 1393. pag. 107. Io.d. Folla 1384. pag. 105. Maria d. Cauota. 1383. pag. 90. & 71. Iacob. d. Pessimus 1317. 1318 B. pag. 4 Landul. d. Sardus 1300. 1301. B. pag. 436. Carol. d. Hungoth 1428. pag. 405. àter.

Caffa-

Marin.d. Caffan. 1347. F. p.2 13. Sichelgaita d.Cassanella.Arca C. manip.36.an. 1349. Henr. ditt. Stifastus 1382.1383.p. 185. Bartholomaus dietus Marzil.1313 1314. A. pag. 130. Tobias d. Mo (ut. 1419. 1420. pag. 84.

Cassanus, Cassanellus, Stifasius, Marzillus Mussus, Monachus, Viola, Cutrofellus, Mazzandronus, Speronus, Pisciotta, Paparonus, Saccapannus, Bullonus, Colessa, Cobessa, Petraconus, Grugnus, Poeta, Fucillus, Zellus, Simeonus, Farina, Nasillus, Baronus, Catapanus, Capuccinus, Beuarinus, Policillus, Gambatesa, Mansus, Galluccius, Bebe, Carnecchia, Ingrillus, Catania, Tocchus, Cutella, Vita, Manella, Siluanus, de Cimbro, Caldarellus, Framartinus, Iannonus, Cazola, Massarus, Pollitrus, Panella, Pecorus, Tornapardus, Pollerius, Marucza, Spionus, Ianuilla, Longottus, Iuuenis, Mannauinus, Senior, Bictorinus, Pizzante,

1410: pag. 107. Melchior dictus Monachus. Iacob. dict. Viola. Fasc. 86 pag. 159. ater.an. 1326. Io: diet. Cutrofel. 1314. C. pag 40. Berard. diet. Mazzand. 1328.M pag 24 ater. Henr. diet. Speronus 1384. pag. 185. Gualt. d. l'isciotta, Petrus diet. Paparonus in edit. monum Landul. diet. Saccapan. 1305. F. pag. 147. Philip diet. Bullon. 1327. 1328. A. pag. 110. àter. Iacob. diet. Colessa, & Cobessa. 1381.pag.254.Petrus d.Petracon. 1382.1383.pag.203.Ricc. d.Grugn.1340. A pag. 188. Franc.d. Poeta 1400. A. pag. 126. Matth.d. Fucillus 1343.1344.C.pag.247. Nicol.d Zell.1400.B.pag.60. Marinus d Simeonus 1442.1443.pag.66.Petr d. Farina 1419.1420 pag.162. Franc. d. Nasil. 1324.1325.B.p.72.Franc d. Baron.1346.A.pag.78. Nicol. d.Catapan.1400. B.pag.91. Marin.d. Capuccin. 1417.pag. 130 Marin d. Beuarin. 1390.p. 133. Matth.d.Policil.1410.pag.3 2. ater. Raho d. Gambat. autog. an. 1292. in D. Sebastiani. Io d Mansus ibid.aut.an. 1257 Marin.d. Galluc.ibid.ex Repertorio. pag. 177. Malfridus d. Bebe ibid.pag. 239. Caraccioli Carnecch Ingril. Catan. Thoc.Cutel.Vita, Manel.Siluan.Opusc Camilli Tutini de Orig. Sedil.pag.106. Guali.d.de Cimbro.aut.in D.Dominici.Canullus d.Caldarel.in Procef Gallucciorum cum Sedili Nidi . Aloy sius d. Framartinus an. 1447. in Processu. Regij Fisci cum Matth. Piscicell. Franc. d. lannon.in Proces. Vrfina Guindacia in Banca Font. Caraccioli di Eti Cazol. Mastar. Pollit. Panel. Pecor. Tornarp.Poller. ex Scholij Ducis Guardia in Scip. Ammir in hac fam. Gurellus d. Marucza, & Franc.d. Spionus an. 1377. ex tab Extaurita S. Petri Platea. Arcus. Caraccioli dicti Ianuil. Longot. Iuuen. Mannau. Sen. Bictor. Pizzan.ex Chronol.Franc.de Petris pag. 138. MartiMartinus, Tortus, Defunctus, Bis, Sfresatus, Ticchella, Senescallus, Zoppus, Sclauus, Pulex, Mugnellus, Siccus, Blancus, alij denique aliter.

Neque nominum modò, sed insignium quoque diuersitate discriminari vsque adeo collibitum. ipsis fuit, vt supra quadraginta numerentur Caracciolæ gentis tesseræ gentilitiæ. Verùm obliteratis omnibus, quæ modò recensuimus, cognomentis, tria illa dumtaxat Russus, Pisquitius, Carrafa adhuc persistunt, quæ gentem omnem in Caracciolam Russam, Caracciolam Pisquitiam, & Caracciolam Carrafeam dividunt. Pisquitiam in Heluetiam sono quodam vocum vel affinitate vulgi corrupit inertia. Ex Carrafea verò profapia, omisso Caracciolo cognomento, alij de Spina, alij de Statera nuncupantur, statera, seu spina scutarijs iconibus appensis. Ne autem à proposito videar aberrasse, hac ideo adnotasse scito, mi Aeli, vt ostendam Caracciolorum neminem fuitle vnquam-Heluetium vocitatum. Verum, vt tandem aliquando mihi adstipuleris, sua illos ibi sortitos esse incunabula, vbi virtutis & gloriæ auctibus adoleuerunt; ex antiquitatis puluere Caracciolos aliquot effodiam, qui pluribus ante seculis, quàm Fridericus Aenobarbus ad imperij culmen eucheretur, in Neapolitana nobilitate floruerunt. Cùm Græcis Imperatoribus parebat Neapolis, sub Constantino Casare Maria filia Domini Pandulphi Caraczuli Diuùm Seuerini, & Sosij coenobium terrarum muneratione ditauit a . auxitque postmodum suo ære Petrus sub Ioanne Porphirogenito b. Theodonanda item filia Domini Theodori Caraczuli c anno (vt aptè colligit Ammiratus d) IQ. CCCC. LXXVII.

Io:d. Mart ex tab. D. Dominici de Sue sta Carolus dict. Tortus ab Aelio bic. Anton. d. Defunc. ab Ammir.p.107 Anton. d. Bis. Nic. Anton.d. Sfresat.Nicolaus dill.Ticchel. Marinus diet. Senefeal. Michael di . Zop. Io: ditt. Sclau. Guvellus d. Pulex. Marin.d. Mugnel.Ciccus d. Siccus ex feripturis.olim D. Bartholom.ei Carac. nunc apud Principem Ating. Carac. Blanc. extincti in Ni dio Sedili.

a Tabul.D Se nerini autog. fignat.n.790. b Ibid. autog. fignat. n.368. c Tabul.D.Se b:st. aut. fign. figura Leonina. d In Caraccivilis Russis pag. 108.

e Autog. fign.
nu-920. in D.
Seuerini.
f Ibid autog.
fign. n-30.

Sanctorum Sergij, & Bacchi templo, quod Theodoro, & Sebastiano martyribus subinde addictum, ruris Caracciolani partem dono dedit. Quibus illi donationibus verè se probauere cùm diuitiarum amplitudine, & pietate erga Diuos insignes; tum etiam Neapolitanæ vrbis ciues, & incolas multò vetustissimos. His adde Caracciolos duos, Landulphum anno CID. C.XXXII. non paucis fortunæ bonis Neapoli prædiuitem e: & Ioannem eius silium, vrbis Comestabulum, qui, Gulielmo regnante, fundi de Viticella actionem cum Diui Seuerini monachis transegit.

Ac licet Aeliana de Caracciolorum origines opinatio infirma sit atque delumbis, cum nec vlla fulciatur tabularum stabilitate, nec vlla testium. authoritate nitatur: cam tamen nihil est, quod funditus magis euertat, quam, quod ipsemet Aelius adornauit, commentum de Caracciolis fratribus ad Neapolitanam Rempublicam à Friderico legatis, vt fua illi suggestione animos ciuium ab Eccle. siæ Romanæ sactione ad imperij partes souendas, tuendasque traducerent. Quid enim dici, aut fingi ridiculosius potest? Fac Neapolim-ante annos nongentos, cum ab fuis Ducibus curabatur, ciuitatem fuisse liberam, ac nemini Principum mancipatam (quod ego, homo patriæ nihilominus amans, quam Aelius, exertè negauerim) certè libertas reciderat vrbis, quam iam pridem Reges habuere: & quo temporis puncto Fridericus ex Duce Sueuiæ lectus est Cæsar, eodem Gulielmus Rogerij filius in hac parte Italiæ, quæ in præsentia est omnis divisa in Sicilias duas, Regis titulo imperitabat.

Nec

Nec minimum abest à vero reliqua Aelij narratio, scribentis, Pisquitios non ante Robertum-Regem ad oppidorum dominatum adscendisse. nam prætereo Landulphum, regnantibus Normandis, extitisse Montis Marani Comitem 9. Mitto vetustissimos Fossacecæ toparchas, qui multò ante, quam Robertus regnum iniuisset, ab eo oppido cognomen mutuati iam fuerant h . Taceo Pisquitios alios Caroli I. Regis tempestate Barones siue Castellionis, Andranique in Iapigia i; siue Turris k, ac Ripalongw in Peucetia; siue Petræ Abundantis in Samnio m. Neque vlla ratione difsimulandus est, quem Aelius ipse producit, Pisciottæ dominatus, multò sanè antiquior Roberti regnantis ætate. Autographi fidem prouoco hunc in modum pro me opportune testantis. n

Domino Ligorio Carachiulo de Neapoli 🦼 🕏 uxori sue suit restitutum per Dominum nostrum Regem (is erat Carolus I.Rex ) post felicem aduentum ipssus castrum Pischiotta, cum vassallis ibidem habitautibus, & cum demanys, iuribus, prouentibus, rationibus, reditibus, tenimentis, & pertinentijs omnibus ipfius Castri. quod castrum suit quondam Domini Bartholomai de Alicio, qui fuit pater dicta uxoris dicti Domini Ligorij,& fuit exul tempore rebellionis Capuacij: & propterea Imperator Fridericus fecit ipsum castrum ad manus curia renocari. & postmodum Princeps Manfridus concessite ipsum castrum Domino Amico, militi Comitis Galuani, qui tenuit ip sum castrum vs que ad aduentum Domini nostri Regis, & veniente Domino nostro Rege, fuit restitutum pradictum castrum per eundem Domivum nostrum Regem Domino Ligorio, & vxori sua pradictis.

g In D. Sen bast.aut. sign. 144.B. h Sinibaldus, & Hugolinus de Fossaceca. 1239 pag.90. Io. Caracciolus Dominus. Fossac. 1272. A.pag 129.at. i Raynaldus 1278. D.p. 12. k Lipp.1272. B.pag.38. 1 1271.B.pag. m Landulph. 1306.1307.B pag.23. n Process. restitut sign.lit. I. pag.59. in Regia Cam. Sum.

Neque

# 40 VIN. NEAP. NOBIL:

Neque quicquam habet cum veritate affinitatis, quod de matre Siriannis Caraccioli idem subnectit Aelius, nimirum illi nomen fuisse Isabellam, cognomento Sardam, filiam Lanfranchi, nescio cuius negotiatoris ex vrbe Pisis. Etenim ei refragantur regij codices, in quibus apertè deprehendi, illam, blandè contracto nomine, indigitari Cobellam, natamque ex patre Milite patritij oro 1400. B. p. dinis, cui nomen Lisulo, non autem Lanfrancho o 4 Id ego adnotandum censui, non quin existimem,

60.

p Io. Cafa, in vita Gaspar. Cardin.Cotar.

9 1400.B.ead. pag.

r Alph. Ciac. ad an. 1244. pag.700.

I Roma in Ecwief. Prior.per-Stant Sepulcradis epigraphe, & insignia Kentilitia.

Pisanam nobilitatem homini negotiatori associari non posse. nam verum omnino est, quod vulgò iactatur à quopiam P, Esse in liberis ciuitatibus mercaturis rem quarere, non modò non turpe, sed si bono modo fiat, etiam honestum. Et, vt vendibile foret figmentum suum, adiecit Aelius, magnam aureorum fummam Isabellæ dotis nomine fuisse tributam. quò dignior haberetur vxor, quæ Francisco Caracciolo, viro nobilitate, & Cambellani dignitate clarissimo nuberet. At quid mihi responderit Aelius, si ipse reperi, Cobellam Sardam non plus dotis attulisse Francisco, quam vncias ducentas 9? Et quidem dotes, quæ ea tempestate à nobilissimis quibusque viris dicebantur, ducentas vncias non excedebant . Adducor denique ex Aelij dictis ad optime sentiendum de familia Sarda, quantumuis Pisana, non autem Neapolitana, quam Aelius re-

Ecclesiasticis quoque dignitatibus claruere è Pilquitijs,Bernardus lacro Purpuratorum Patrum galero ab Innocentio IV. Pont. decoratus r , & Ricciardus summus Hierosolymitanorum militum

censet inter extinctas Sedilis Capuani familias.

moderator, f

DE

# DE CARACCIOLIS RVBEIS.



#### AE LIVS.

🖚 Aracciolos Rubeos è Pifana Sigifmundorum gente I progenitos Neapolimspaucos post Caracciolos Heluetios annos, venisse constat & fama per veterum manus passim tradita, & aliquot Pisanorum monumentis. Aiunt enim Rubeum quemdam Sigismundum è patria pulsum ob seditionem Neapolim applicuisse; ductaque in vxorem una e Caracciolis fratribus filia, posteris suis Caracciolum cognomen reliquisse: quod à suo nomine Rubeum appellarunt . Alterum verde Rubei filis Carafiam, mulierem nobilem duxisse, è qua filij nati, Caraccioli dicti Carrafa, & omnis Carrafa domus egressa est. Rubei verò posteri, qui Caracciolum nomen retinuere, bellicis ac ciuilibus virtutibus diuersis temporibus floruere , vrbanis rusticisque pradys divites vsque ad Ladislai tempora, qui Ioannem Garacciolum Rubeum rebus gestisses spectata virtute Giracij Comitem effecit. Ioanna deinde tempore Ciarletta, Gualterius, & Ottinus se extra ordinem extulere: nam Ciarletta Montem Leonem; Gualterius Regie aule prafceturam; Ottinus longè alÿs maior Magni Cancellarÿ magistra-

# 42 VIN. NEAP. NOBIL.

gistratumed Neocastrensem Comitatum; item Matalonum, & amplius viginti alia castella possedit: ac semper & vrbis, & aula Regia inter primarios habitus. Verum dum nimis constanter, ac sideliter Renati partes sequitur, ab Alphonso victore bonis spoliatus, præter Nocastrum, Maidam, & Ferolitum, nihil suis transuerfalibus agnatis reliquit: nam filios ipfe non genuit. qua tria oppida paucis ante annis Ferdinandus Rex illis ademitzeaque Caracciolis Heluetys tradidit.exquo effectum est, ve Ottini agnati, nuper omnium Caracciolorum clarissimi ad summam paupertatem deuenerint, & necessitate victi cognationes degeneres, atque plebeias contraxerint . Nostro tamen tempore Galeatius Gualtery ex filio nepos familia dignitatem prope collapsam instaurauit : nam ob rei militaris peritiam Vicum in Monte Gargano oppidum acquisiuit,& magnisicè equestrem dignitatem tuetur. Ceteri è Ciarletta geniti, paupertate oppressi agrè patritium decus, seque ipsos substentant.

#### VINDEX.

Aracciolos Russos ab eodem, atque Pisquitios enatos esse stipite, pro certo, atque explorato habendum est ab ijs, qui vtrosque nouerint quamdiutissime cognominatos esse absolute Caracciolos, quicquid confinxerit Aelius de ipsorum ex vrbe Piss aduentu. Neque minus eius rei certus esse potest, quisquis hauserit ex antiquis tabulis Ioannem Caracciolum Russum, & Gualterium Caracciolum Pisquitium germanos suisse fratres, ijsde m prorsus Ligorio & Ioanna parenti-

## VIN. NEAP. NOBIL. 43

bus procreatos <sup>2</sup>. Qui verò ex Caracciolis Russi cognomento indigitari cæptus est primus, Ioannes is suit, de cuius side ac virtute præclarum extat Friderici II. Cæsaris testimonium in diplomate, quo Ligorium Ioannis silium multa seudorum ditione lucupletauit. sic ille. <sup>b</sup>

Fridericus Dei gratia Romanorum Imperator Temper Augustus, Rex Hierusalem & Sicilia. Augustalis excellentia tuno extollitur solium, tuno sui nominis titulos ampliat; cum dignis meritorum pramijs subiectorum compensat obsequia:illorum pracipue, quos Syncera fides, & pura deuotio reddit expertos. Inde est, quod nos attendentes fidem puram, & grata seruitia, prasenti digna relatu, & futura memoria; que quondam Ioannes Caracciolus Russus de Neapoli, pater Ligory Caraccioli, fidelis nostri Maiestati nostra semper exhibuit: & specialiter quod, dum pro seruitus nostris, & impery deputatus ad custodiam castri Iscla, à nostris rebellibus impugnatus maluit in una turrium munitionis ipsius, cum se amplius non posset defendere, igne cremari, quam se sponte inimicorum tradere potestati. Considerantes etiam quod Ligorius prafatus, paternæ fidei constantiam imitando, grata nobis obsequia exhibere poterit in futurum, de benignitatis nostra gratia, qua consueuimus benemeritis prouidere, ad aliorum quoque sidelium nostrorum imitationem exempli; damus, & concedimus nominato Ligorio fideli nostro, & heredibus in perpetuum feudum, quod fuit Gerardi de Ripa, quod tenuit Robertus de Concha in Caleno, & pertinentijs eius, & nunc ipsum Curia nostra tenet, &c.

Post hunc, diuersis quidem temporibus, illustrium virorum plerique sloruere, Nicolaus c, Conradus d, Marinus c, Purpurati omnes: Albera 1294. M.p. 32.6770. b An. 1238. In Conflitut. Regni excufis anno 1475. 1305. 1306. D. pag 33. 1306 I. p.15.

c Alph. Ciac. in vita Vrb. VI. p.977. F.

# 44 VIN. NEAP. NOBIL!

Lin Vita Innoc.VII.pag.
1038.A.
e In Vita Pau
li III.p.1511
A.
f Arca H.

tus Templariorum Magnus Magister f. Quibus (vt ab Aelij erratis quam longissime abeam.) adijciendi profecto sunt vetusti Barones, qui oppida amplius viginti, multo ante Ladislaum Regem, dominatu tenuerunt suo. g

man.36.anno 1262. g Franc.de Petr.in Chronologia huius famil. à pag.14.



# DE LOFFREDIS.



#### AE LIVS.

Nter ceteros Capuana tribus nobiles, quos Aientes, sine Adiunctos vocant, Loffredos maxime claros inuenio . Hi ex ulteriori Gallia oriundi, quo tempore venerint affirmare non audeo: nam Caroli I. tempore eos iam Neapoli inter patritios numeratos fuisse constat . quapropter coniectura vti licet, cos cum Normandis, aut cum Sucuis Principibus venisse. Ex hac familia aurate militia equites multi Carolo Primozitemque Secundo , & Roberto Regibus strenuam operam nauauere: sed omnes virtute, & fortuna, Roberti tempore, Franciscus Loffredus superauit, vir armorum peritia valde clarus: qui meruit Dalphinam Siginulpham, Thelefia Comitis, viri amplissimi filiam vnorem ducere. His Martinam, & Modugnum possedit. Procedente deinde tempore eius successores ceterique I offredi, fortuna alternante, modò clari, modò pauperes, nunquam tamen à patritys moribus, atque artibus discessere. Nostra tamen tempestate Pyrrhus Aragoneis Regibus carus Caronignum, ac Locorotundum muneris loce habuit:Robertus Cannamset Nucariam.Hac de Loffredis.

VIN-

# 46 VIN. NEAP. NOBIL;

#### VINDEX.

Abenda sanè est Aelio fides, testanti Loffridos esse genere apprimè claros: nam idem d prorsus in antiquis tabulis exarata testimonias produnt, & historicorum comprobant dicta. Verùm dum, nullo nisi se teste, Gallicam ijs originem attribuit; par est, existimetur in re præsenti potius dininasse, quam more diligentis historici veritatem eruere contendisse è probatis scriptis, ac testibus fide dignis. Cum igitur nullum in monumentis sine publicis, sine prinatis (vt ipse fatetur Aelius) vestgium extet, quo illi aliquando in Gallijs floruisse, aut indidem excessisse deprehendantur: vel quo tempore, quibusue cum Regibus Neapolim tandem aduenerint; reliquum est, vt in nobilibus indigenis collocentur. Sed aduertatur oportet ab innumerabilibus prope rebus, aut casibus familiarum cognomina desumi potuisse; & illustrissima quaque prosapia consueuere plerunque ea mutuari ab aliquo ex maioribus præstantissimo, quemadmodum Hanibaldi, Vrsini, Berardi, Filangerij, Perleones, Stephanisci. At ciusmodi quoque sunt Loffridi, quos & Goffridos, & Roffridos vocitatos offendi:eorumque peruetus memoria est ab anno iam CIO. C. LXXXVII. quo quidem anno Philippus vassallorum dominus in agro Aquinate Gulielmi II. Regis vectigalis fuit, cum facram ille expeditionem Neapolitano milite iuuit 2. Certè lub Sueuis Regibus Loffridorum complures inter milites, & feudatarios Neapolitanos recensetur b. Hinc quo primum tempore Caro-

a In edit. monum.

b Ioannes.

#### VIN. NEAP. NOBIL. 47

lus Andegauensis Neapolim iniuit, ei Franciscus: præstò fuit, ac totius ciuitatis nomine obsequium exhibuit venerabundus. Cuius ille dignitate facinoris facile obtinuit, vt qui Manfredi iussu detinebantur in vinculis, protinus eximerentur c. Postmodum cum præesset prouincijs Terræ Bari, Terræque Hidrunti, præconi Comitis Tricaricensis cohortanti, ac pene imperanti, vt Conradini vexillis attollendis cederet, ac manus daret; respondit rem multò præstabiliorem Tricarici Comitem fuisse facturum, si bellica Conradini signa ad peniculos, quibus equorum dorsa clunesque terguntur, adhibuisset ipse verò si rem iuri laudique consentaneam præstare vellet; Caroli vexilla efferret potius, eumque in Regem admittere de buislet; quippe legitimum eius Regem ob Sedis Apostolicæ electionem d. Qui verò his successere, Loffridi perpetuis erga suos Keges obsequijs constantem eorum gratiam iniuere, atque oppidis castrifque donatie, singulas fere regni Prouincias administrarunt. f

Petrus, eiufque Frater ibidem. c Annal.Matthei Iunenac... ad ann.1265. d Idem ad ano. 1268. e Robertus do natus est castro Balci in Basilicata. 1308. E pag. 213. t Io: Inst. Capit. 1310. C. pag. 209. & Vall. Grat. et Terra Iord. 1331. 1332. A. pag. 180. Franc. Iustit. Aprutij 1303 B pag. 222.

& Terra Bariensis 1304.1305.F pag.165. àter. Barth Iust. Calabrie 1329. D.pag.154.dt. Pyrrhus Iust. Basilic ex astis Not. Ang. Marc. an. 1498.p. 321.

# DE BARRILIIS



#### AE LIVS.

Arriliorum, seu Parriliorum familia, si spectemus antiquitatem titulorum, omnium Adiunctarum nobili fima est. Ea Carolum I. Regem secuta, frequentia clari (morum equitum, quorum marmorea adhuc monumenta videntur, celebris admodum vsque ad Ladislai tempora progressa est. Ladislao verò Rege, Manna Barrilius Sfortiana disciplina Dux admodum clarus euasit.qui Biccarum, Rotellam, Pandum, & Montem Acutum possedit . Post eum loanna II. Regina tempore Perdicassus fuit ex eadem familia Montis Oderisy Comesser quatuor decim castellorum dominus. Mitto loannem Francisci Petrarcha atate virum insignem; & Petrum Ioannis XXIII. Pontificis sororium, quorum uni Sancti Archangeli vicum septimo à Neapoli milliario, alteri Pomilianum prope Atellam Reges pramij loco contulere . Qua oppida hodie quoque à Barrilys nobilibus possidentur.

#### VINDEX.

Entem Parriliam à Barrilia Capuani Sedilis longè aliam esse satis liquet instrumenti ma. gni testimonio, quo planè dignoscitur, Iacobum. & Riccardum Parrilios, vtpote Sueuarum partium studiosos ab Rege Carolo Andegauensi omni bonorum iure fuisse spoliatos contra verò è Barrilijs Iacobum, Ligorium, & Ioannem Regi illi enixè addictos sua feuda retinuissea. Hi ergo, quemadmo dum familijs vassallorum ditione præcellentibus vsuuenire consueuit, à Barrilijs autæ ditionis oppido b cognomentum fibi accersivere ante annum CIO.C.LXXX.quo demű anno Dominus Thomasius de Barrili quondam Berardi de Collemento filius (vtor ipsissimis autographi verbis) Campanum D. Ioannis templum largis reditibus stabiliuit, ac munijt c. Hunc verò Berardum fuisse Marsorum. Comitibus progenitum pro certo atque explorato habetur & ex donatione, quam Odorisius Comes, vnà cum filij suis Raynaldo, Berardo, & Odorisio fecerat, quod modò memoraui, templo; & Petri Diaconi suffragio, testantis Raynaldum illum de Collemento S.R.E. Cardinalem, qui à D. Benedicto XLVI. in Casinate monte præfuit cœnobiarcha, nobilissimo Marsorum Comitum genere sanguinis sui lineam ducere. d

Porrò Marsorum Comites suisse regio Francorum Regum sanguine deductos ac procreatos sentit, sancitque D. Alphanus Archiepiscopus Salernitanus epigrammate illo, quod scripsit in laudem Actonis Thetensis Episcopi, qui crat ex corumdem Comitum progenie, sic ille cecinit. num.
b Thadæus
Dominus Bar
rilium ante
aduentum Ca
roli I. fasc.6.
pag.6.
c Autogr. in
tab D. Thom.
vrbis Aquilæ
Ord. S. Io: Hie
rosol.
& eruditum
bac de re scri-

a In edit.mo-

d lib 4. cap.

ptum Camil. Peregr. typis

excusu Neap.

1643.

e Ital. Sacr. Ferd. Vghel. tom. 2. pag.

Pra

Prasulis Actonis tumulasti membra Casinum, Marsia cui tribuit iusta priora suis. Isius unde domo manarit origo parentum,

Regibus à Gallis linea ducta docet.

Principibus Marsis satus est.

Ad firmissimum D. Alphani testimonium adijcitur nihilo minoris authoritatis alterum Cardinalis Ostiensis, cùm narrat, Ioannem Pontisicem Maximum eius nominis XI. f confociatis suis cum Italicorum Principum copijs, exegisse Italia Rodulphum Burgundiæ Regis filium, qui in ca Regis titulo imperitabat: mox etiam euocato Hugone. Aquitaniæ Duce, qui per ea tempora maximam. apud Italos collegerat prudentiæ famam, atque ingentibus pollebat opibus, regalibus cumdem. induisse insignibus, ac Regem Italiæ ritè appellasseanno serme ID.CCCC.XXVI. Vnà cum hec Hugone (inquit Oftiensis) venit in Italiam Azzo Comes, auunculus Berardi illius, qui cognominatus es Franciens, propinguns einsdem Regis: à quo videlicet Marsorum Comites procreati sunt 8.

g lib. 1. cap. 60.pag.180.

Appeliandus est Decimus.

Alph. Ciac.

pag.325.

Ad hoc commune, quod est ab Regibus Francorum, gentilitatis initium nonnulli existimant eiusmodi Comites respexisse, cum in publicis instrumentis variarum donationum, quæ in locapia contulerant, prositebantur, se esse Francos, at que ex natione Francorum: « quidem Francos, ad significandam nationem, in qua orti: ex nationem Francorum, ad declarandam originem, ex qua orti. exprimebatur autem eiusmodi origo cognomine gentilitio Francica, ad morem heroum ditione atque imperij amplitudine præcellentium, qui familiæ cognomentum ab ea, qua potiuntur, regione mutuari consueurunt.

DE

## DE CARBONIBUS.



#### AE L I V S.

Arbones tui, post Vitigetis Gothorum Regis Romanam cladem, Surrentum barbarorum sauitiam fugientes se recepere : ibique per ea secula, quibus Italia omnis barbarorum insultibus patuit, incolatum fecere. Garolo verò I. Sueuorum reliquias prosternente, & Ecclesiam Romanam ad pristinam dignitatem restituente, pace per omnem Italiam parta, Carbones Surrentina civitatis paruitatem vi viri generosi dedignantes, Neapolim accessere; vbi à Carolo Rege satis benignè accepti, & belli & pacis muneribus clari ena. sere. Succedentibus deinde temporibus & Regibus, Atripaldam, Petram Pulcinam, & Montem Caluum possedere, breui tamen tempore: nam loanna l. Regina(nescio qua de cansa ) illos & his oppidis, & ceteris bonis. spoliauit. Caroli III. deinde tempore lacobus tuns atanus Padulum, quod adhuc tenetis, obtinuit. Non parum ctiam ornamento vestra familia fuit Gardinalis ille amplissimus, qui in gentilitio sacello in Neapolitana cathedrali ecclesia sepultus est.

G = VIN

#### VINDEX.

ON possum non magnopere mirari, quoties in mentem venit, qui fuerit Aelij de Cossis, atque Capicijs risus, quòd hi Capyn Troianum, illi Romanos Cossos sui parentem generis prædicarent: adeoque nunc Hieronymi Carbonis amicitiæ indulgere, vt ante annos ferme mille Roma. Surrentem, indeque Neapolim Carbones abduxerit sine vlla scriptoris attestatione, ac verosimili coniectura: quæ sanè ab ijs familijs Aelius requirebat, ne aut fabulis operam dare, aut ludibrio esse viderentur. Enimuerò quantum ex veteri monumentorum memoria reuellere potui, nec Vrbi Vitiges cladem intulit, neque Carbones Surrenti continuere sese quin, & Neapolim, aliaque Regni loca, antequam Carolus aduenisset, eorum ditio ac fama peruaferat: & Landulpus quidem, Gulielmo Rege, Montem S. Pauli trans Truentum tenuit a; & Petrus, regnante Manfredo, Pazzanum propter Acerras vicum b. Is verò Petrus, à quo Carbones omnes derivari compertum est, Neapolitanis feudataris adnumeratur, qui eumdem Manfredum, cum Romanam expugnationem moliretur, prosecuti sunt c. Petro & Mabilia Piscicella. natus est Lancelocius d, & Lancelocto parento Petrus alter, Ludouici Regis Magister Panecterius e. Quæ fuerit Panecterij procuratio assequi nequaquam potui; quanquam non ignoro, eximiæ dumtakat nobilitatis viris id muneris committi ac demandari consucuisse: paulòque ante admotum Illi Iacobum Cantelmum f, toparcham in Samnio amplif-

a Dux Guar
die in bac fa
milia.
b Fafc.65.p.
34.
c In edit.monum.
d 1291. Asp.
25.
1327. Aspag.
1:3.
c Idem Dux
Guardia.
E dies 3 ma

1. 1. 1.

## VIN NEAP NOBIL: 53

amplissimum, à quo Soræ, Populique Duces fluxerunt. At Petrus per Ioannem filium nepotes sortitus est; Franciscum Cardinalem, cuius meminit. Aelius; Gulielmum Teatinum Episcopum, qui demortuum fratrem purpura postea æquauit: illique, vt adnotant, quæ apud Montis Leonis Ducem extant g, chronica, purpureus galerus Roma-Neapolim vsque delatus est. & Masonem Iuliani, vici frequentissimi dominum: qui persolutis Ladislao Regi aureis septies mille, ac trecentis Paduli dominatum in familiam intulit.

At quia pulchior, & verò etiam comptior per doctrinam nobilitas, quæ non modò ab illa colorem ducit, sed sanguinem ac robur; maiori familiæ decori fuisse existimandus est Hieronymus; is, cui hoc operis Aelius nuncupauit . is, inquam,qui ob multiplicem eruditionem à sui æui scriptoribus nimiopere commendatur. qui Statio, ac Sannazario in pangendis verfibus comparatur, nec hilum quidem à Pontani sœcunditate distare visus est. quem à feudis Baronem, quem à nobilitate præclarissimum, à doctrina instructissimum, à poesi peritissimum, iurisque consultissimum plerique deprædicant, deliciarum osorem, consilio acrem, ma. nu strenuum, optimo cuique acceptissimum. i . Sed quoniam vnusquisque celebritatem nominis ab ingenij fui monumentis potius , quàm ab alienis laudibus transmittere cupit ad posteros;non ab re visum fuerit, quain ille ad Augustinum Niphum scripsit, adijcere hic Elegiam: vt liqueat omnibus quantam litteratorum virorum copiam, quantam poetarum segetem Parthenope nostra complecteretur, & aleret. Illa verò est einsmodi.

g Alph Ciaco.
pag.1098. Co
h Fasc.74. po
75.
Quinter.Die
ners.2.pag.10.
an.1411.

iIan.Parrhaf. Sannazar. Eleg.l.1.eleg. in maledicos: detract. Marius Aequicin lib.de. Opportunita-Greg. Gyrald. in hist. poet. dial. I de poetis sui temporis. Petrus Grauina. Thom Grammat. cons.68.

Niphes

Riphe, laborantes postquam decurrimus annos, Proposita & celeri meta subacta rota:

Liber ago in terris vitam fine turbine rerum, Sollicitant animum vota nec vlla meum.

Res erat arcta domi, censu tamen auctus honesto Despicio Attalicas imperiosas opes.

Nam, licet & toto Mars sauiat impius orbe, Atque hominum multa cade cruentet humum.

Concurratque ferox Gallus, concurrat Hiberus,

Et Latium forti pectore in arma ruat.

Me tamen impauidum feriet fortuna. sit illa Sautor, & nostris ingeniosa malis.

Armorum auditus sonitus, clangorque tubarum Non mentem studys eripuere suis.

Nunc ego Musarum choreis sum proximus, & nunc Latius Aonio labra sluore natant.

Namque videre iuuat duplici tua tempora fronde Et Phabi, & Martis, Dux Aquauiue, premi.

Tuque etiam, Melphi Princeps, decus addite Musis Accedis gemino cinctus honore caput.

Atque vna Comes ipfe facras Gefkaldus ad vndas Concinit, & positu cuspide plettra mouet.

Me rapis interdum recinens, Syncere, sub umbra Myssica virginei sacra puerpery:

Et pecus, & syluas, piscosi & numina ponti, Et que littoribus fert Sinuessa suis.

Sape animum flectit dulci Cabanilius ore,

Dum canits & doctas euocat amne Deas.

Ipse forum exornans, & consultissimus aquis

Post tot sollicitis reddita iura reis, Capicius mea tecta subit : postague ri

Capicius mea tecta subit : postoque rigore, Disserit, & grato multa lepore refert. Quin ctium nostras visit pater Aclius ades,

Quere

Quem sequitur facri candida turba Chori.

Et qui Sebethum patrio modò pratulit Arno PucciuszEtrusci sama decusque soli.

Quem, culti eloqui tanta est facundia, credas Posse mouere homines, posse moucre Deos.

Nec minus exhilarat nostros Grauina recessus. Eloquio, & doctis, quos mouet arte, iocis.

Pracipue mihi dum Pallani narrat alumni Fertile tam multis dotibus ingenium.

Ouicula assiduè mecum estroui sacra Maronis Musa fauens molli tempora fronde tegit.

Vopiscus Graia insignis, Latiaque Minerua Assidet, & pleno pectore fundit opes.

Quos inter, nostras demulcet Anihus aures, Pindaricos varia dum canit arte modos.

Innisit cultos Siripandus sedulus hortos, Ingenij repetens tot monimenta sui.

Doctaque Parrhasij scripta, & memoranda per æuum.

O sidum sancta pectus amicitia!

Quem non alterius Siripandi fulmina terrent! Cum tonat, & celi numina lesa dolent.

Ille tamen pietate grauis, vitaque verendus Excolit hos fancta relligione lares.

Nobiscumque vnà fallit Summontius horas, Carmina dum tractat, grammaticosque sales.

Atque etiam paribus studys & pectore culto Dignatur nostras Pous vierque domos.

Nam quis Aprani, quis te, placidissime Sangri, Ignorat curas demere sepe meas.

Quorum ego virtutis vel adbuc exosculor alta Semina per numeros quanta sutura suos.

Nec te, Philocale, excipiam, cui munere fancto Aonidum lepido prosiuit ore melos.

Et sine Analidas celebras, sen scribis amores, Nos facit attonitos illud, & illud opus.

Hac bona sunt verum scrisus animumque fatigat, Quòd non Fernandi Principis ore fruor.

Cui manibus noua serta suis pia Musa parauit, Et Phæbus numeros, quos canat, ipse dedit.

Hunc sacro Aonides enutriuere sub antro, Et puerum molli continuere sinu.

Hunc Venus, & Mauors concordi mente tuentur. Hic bello,pace hac, hic pater, illa parens.

Salue magnorum exemplum specimenque virorum.
O decus, & vera nobilitatis amor?



# DE FILIMARINIS





#### AE LIVS

Ilimarini e Goffredo filio Marini Surrentini ori-Fginem ducunt.Hic parum nobili genere ortus,probitate & industria dum inter Surrentinos nobiles cooptari frustra studet, repugnantibus alys nobilibus Surrentinis, è parua repulsa maiorem fortunam sortitus, Neapolim venit,& cum nobilibus Capuane tribus assiduè conuersatus, honesto ab eis est habitus loco. Huius deinde filius Matthaus, iuris ciuilis scientia clarus, Carolo II. Rege, fisci rationibus mira cum industria prafuit, & familiam omnem nobilitauit : nam regys muneribus, & industria dines effectus, filios, quos plures habebat, domumque bene constitutam reliquit moriens. Eins deinde successores viri probi, & patritia dignitatis zelantes in mediocri fortuna Usque ad Aragoneorum Regum tempora peruenere, quibus M. Antonius vir maiorum suorum longe clarissimus Rutilianum Regio munere adeptus est. Frater eius Casaranum, ac Minerbinum, vicos in Salentinis è Tomacella gentis hereditate possedit. aliaque Castella eos habuisse non inuenio. Scipio tamen ca apud Federicum gratia pollet, ut illi

haud mediocrem dominatum universorum in aula regia ucrsantium opinio prasagiat.

#### VINDEX.

3 In edit. monum. b 1 bidem. c Roffrid. Iust. Capit. 1304. 1305. F. pag. 222. ater. Barthol. Iuft. Bafilic. 1314. C.pag. 214. d 1305 1306 D pag. 186. e 1292.1300 D.pag.5. f Fasc. 44. p. 38. g 1323.1324 O. pag.213. h Nicolaus 1302. 1303. A.259. 1326. 1327. B. pag. 127. i Marinus 1304. 1305. F.p.160. ater. 1304. A.p.77 k Iacobellus 13 46. B.pag. 153 later. 1 Sichilgaita. sub Ioanna I.

Illimarinos nee Surrentum incoluisse antiqui-tus, nec ibi fortunæ bona possedisse; neque deuinctos vnquam affinitate cum Surrentinis samilijs deprehendi. quin imo veteris tabularij monumenta, in quibus de Filimarinis frequens est mentio, illos iam inde à Manfredo Regeinter Neapolitanas Baronalis, & antique nobilitatis familias reponunt. Etenim anno CIO. CC.LX. Filimarini milites potissimum duo, Iacobus Senior, & Iunior vnà cum alijs Neapolitanis feudatarijs Regem illum, cùm Romano Pontifici obluctaretur prose. cuti sunt a. mox etiam Carolo Andegauensi in-Thracia expeditione præsto suere b. Horum postmodum (qui totius funt generis fons & origo) fuccessores atque heredes, Neapolitani patritij habiti, feudorum oppidorumque ditione, & militari dignitate præcelluerunt: Regibusque id temporis imperantibus adeo integrè strenuèque obsecuti sunt, vt ipsos vicissim regalis munificentia reddiderit auctiores, ac dinersis Regni Provincijs regendis moderandisque præficeretc. Hinc Nicolaum ob egregiam in perduelles Siculos nauatam operam Carolus II. Rex oppidis stabiliuit ac munijt, Albeto, Semptemfratribus, Campulo, & Postad. Et Rosfridus quidem. amplis locupleratus reditibus e, Cinitauetulam f, Collem, & Luppium 9 obtinuit . Alijque, præter Rutilianum, Minerbinium, & Cafaranum, pagis raffel-

callettil que poetti funt, Iuliano, Cæsa, Dagazzano 11, Carzano, Rosella 1, Aprano 12, Luxano 13, Oliueto, Cryptis, & Rocca 11; in qua adhuc tiçulo

Principis dominantur.

Neque rudis aut recens ipsorum in Capuana tribu nobilitatis prærogatina, qua iam annis ante CCC.LXXXII. alter corum, quem modò memoraui, Iacobus perfruebatur n. Goffiidus verò, Gregorius, Marinus, & Nicolaus eiusdem Sedilis militibus adnumerabantur, qui anno CI).CC. XCVIII. moderandum vestiario contribulium fumptum sapienter decreuere o; ne scilicet per luxum ad înopiam adacta nobilitas exolesceret. Sed pluribus ante seculis ex hac familia Madius & Matthæus P à proprio Marini eximij cuiusdamprogenitoris nomine cognomen gentilitium mutuati, primariam Neapolitanæ vrbis nobilitatempeculiari DOMINI titulo antestiterunt. Quin & Iplendorem adiecit Stephanus anno CIO.CII. Tarentinorum Archiepiscopus 9; refunditque post annos CXLII. Marinus Capuanus Antistes. 1

Tandem vt quicquid mendi Aelij scripto subest nostra litura corrigatur, suusque detur veritati
locus. nec patrem Gosfridus Marinum, nec Matthæum sortitus est filium: neque hic (sicut Aelius
somniauit) liberos suscepit vllos: sed tres illos,
itemque Gregorium, Bartholomæum, ac Bartholomiam germanos suisse fratres sacobo, & Marotta Caracciola procreatos s (qui quidem sacobus
Thomam, Gaitamque de Ebulo parentes agnouerat t) compertum omnino est. Ex his semina soanni de Ribursa nupsit u. Marinus Mariam Baraballamx; Gosfridus Antoniam de Sangro y; Bartho-

Fasc. 48. pag. 147. m Ioannes. Privilez. pag. 154. 6 190. ann. 1494. in Cancel. n Inedit.mon1!m. o In process. Galluciorum. p Madius an. 963. Tabula Sublacen.Cgnobij. & Matthan 1080. autog. in D. Georgii Neap.n. 2. q Io: Iuuenis pag.111. r Mich. Monac.pag. 260. 1 1304. A.p. 106. t Regest. Vrb. IV.Pont.an.E и 1278. А.р. X 1274. B. p. 184. y 1326.1327 pag. 58. àter. z Fasc. 23. p. 167. a 1281. B. p. 184. b Caroli II. Regisa Con-

H 2 lomæus

lomæus Isabellam Piscicellam 2; Gregorius Cafilis 1294.A racciolam puellam b vxores duxere. Matthæus vepag.70. Orator ad rò secularibus pridem clarus muneribs b, mox Clem. V. Pet. sacris addictus, Neapolitanæ Ecclesiæ renuncia. 1304. 1305. tus Archiepiscopus diem obijt. c F. pag 172.

Secretiori st gillo tutando praficitur 1309. H.pag. 206. Viceproton. agit 1320. C. pag. 25. c 13 25.F.p. 16.Commemorantur insuper Filimarini in Subscriptis Regestis

Caroli I. Regis 1 268. A. pag. 16.1272. A. 75.1383. B. 29. ater.

Caroli II Reg 1291.1292.B.108. ater. 1292.C. 184. ater. 185. 1298. 1299. A.1 26. ater. 23 2.1 199. 1300. D. 118. ater. 1300. 1301. H. 178. 259. 1300. 1301.B.1.229.1302.D.367.368.1302.H.114.ater.1302.1303.A.4.76.259. 1306 B.75. ater. 76.1303.1304. A.55.59 60.179. ater. 185. ater. 245. ater. 1304. A 77.10 :1304. D.132.133.1305. D.556. 1305 1306. C.2. ater. 100. 1306.C.109 at 1106.F. 226.1306.1307 B.11. at 1303.C.33. at.1308 F.11. Roberti Regis 1300. E. 70. 154. âter. 1300. 1301. A. 122. âter. 1311. 1312.X.238.1313 1314.A 66 ater. 200. ater. 318. 1314. C.108. ater. 114. 1315.B.71.1325.1326.0.89. ater 1327.1328. A.51. ater.72. ater. 1229. B. 194. ater. 13 3 2. 1333. 7. 102 ater. 1333. 1334. D. 75. ater. 149. 187. 228. 1324. 1335 E.107. ater. 1335 C.281. ater. 1337. 1338. 1339. pag. 196. 1340. A.44. èter. 1 341. 1 342. E. 58.

Caroli Illustris 1310. A.42 at. 1326. B. 176. 1326. 1327. B. 127. 1327. A.4. Ioanna I. Regina 1343. B. 52. 1343. C. 13. 1, 43 G. 121. 122. 1342. 1344. A.101. ater. 1343. 1344. C. 119. 137. 153. at. 1344. A. 250. 1344. 1345. A. 79. àt. 13 45. A.63. ater. 13 45. B. 173. ater 13 45 13 46. A.82. 13 45. 13 46. B. 173. àt.1346. A.106.287.1346 B.36. àter. 153. àter. 211.1346. C.70. àter.315.

1347.F.103. ater. 154.1348.C.13.1348.H.6.

Caroli III. Regis 1382.1383.41.314. ater. Ladislai Regis 1400.B.112 1407.pag.72.

Ioanna II. Regina 1415 pag 199 ater. Quibus in locis Filimarini omnes continenter Neapolitani nuncupantur. Iacobum unum excipio, qui propter multasque in agro Campano possidebat, bona feudalia, Capuanus quoque miles vocitatus est 1278.C.188.

## DE BVCCAPLANVLIS:



#### AE L I V S.

Procaplanulorum gentem è Gallia venisse prinata familia monumenta declarant: atque à Caroli II. tempore non modò inter Capuana sessionis nobiles, sed inter Regni proceres habiti sunt: nam in Samnitibus perpetuò, ducentorum sere annorum serie Sanctum Eliam, Petracatellam, Monacilionem, Venisrum, & Collem Tortum possedisse videntur. licet hoc tempore Roberta Buccaplanula, vnica Berteraimi silia & heres Petracatellam, Sanctum Eliam, & Monacilionem ad familiam de Capua transtuberit, dum Bartholoma Altauilla Comiti nuptui traditur. Multi praterea strenui milites in hac familia floruere. hodie ad miram paucitatem redacta est, & vix vnus superest Venisri, Collis Torti dominus, cuius nomen ob eius inurbitatem ignoro.

#### VINDEX.

Ongè alia mihi mens est de Buccaplanulægentis origine ab ea quam Aelio (vt ipsemetloqui-

loquitur) privata familia monumenta suggesserant. Verumtamen ex publico mihi tabulario planè constatzexpeditioni aduersus Thraces à Carolo Rege susceptæ anno salutis nostræ CIO. CC. LXXII. plerosque de Buccaplanulis nomen dedisse . nam in frequentissimo quodam Baronum cenfusenumeratis omnibus Gallicæ stirpis feudatarijs Regem illò profecuturis, primus omnium ex Italica nobilitate Riceardus Buccaplanula militiæ illi præsto suisse perhibetur. Ijsdem armis authorauere se alij ex eadem familia milites a, qui duodecim ante annis Manfredo quoque Regi, cum Romam expugnatum iret, adhæserant b. Sed multò vetustisfima est gentis huiusce in vrbe nostra nobilitas, cuius in D. Seuerini ante annos septingentos celebris memoria afferuatur: Cum Marinus Buccaplanula, filius quondem Domini Sergij Buccaplanula, & Petrus & Gregorius fily quondam Domini Ioannis, alyque de eorum cognatione Ecclesiam S. Felicis de Capuana iure sibi patronatus, vt dicitur, vindicabant Gens omnino inter primarias reponenda familias, quæ acceptam à maioribus nobilitatem, non modò tot renascétium annorum seculis integrè incorruptèque seruauit, verum etiam castellorum ditione mirifice auxit: nam præter illa, de quibus Aelius meminit, oppida, Canello, Monteleone, Pesclo, Monrecaluo a, Atropaldo e, Abellis, Cicala, MonteForti,Rocca Rainola, Cizzano, Baiano f., & Planisio 🖫 potita est.

a sn edit.monum b lbidem.

\* Autog.fign.
\*\* .653.
d 1413.p.92.
e 1414. pag.
133.
f 1408. pag.

g In Cancella ria Com. XI. pag. 55. 56. an. 145 %

# DE SIRIPANDIS!



#### AE L I V S.

Stripandi è Gracia venisse dicuntur; nullo tamen certo authore, sed sama ab ipsius samilia nobilibus diuulgata. Ego Gualterium Siripaudum militem, & Roberti Regis Ostiarium inuenio: sed paucis post annis Mottula Comitem, & inter milites Errantes connumeratum. Huius nullos successores reperio, nec quanto temporis spatio Comitatum tenuerit; nec qua de causa eo spoliatus suerit: quin imo à Regina Ioanna I. Usque ad Alphonsi I. mortem domum hanc iacuisse ingloriam certum est: cùm & in veteribus monumentis, & in regis archiuis, qua diligentissimè perserutatus sum, neminem ex eis inuenerim. Ab Alphonso verò Rege Casapuzzanam vicum possedere, quem & adhuc tenent. Familia, meo quidem iudicio, inter mediocres connumeranda.

#### VINDEX.

Q VI se tum maximè summa nobilitate conspicuos esse arbitrantur, chm ab exteris Orhis

bis terræ partibus suæ gentis incunabula reposcunt; næ illi vehementer errare mihi visi sunt, neque nosse quicquam, aut æstimare non nihili pulchræ Neapolis prærogatiuam. In eiusmodi erratum non Siripandi modò, sed plerique etiam. alij è Neapolitana nobilitate per inscientiamquamdam delapsi sunt: quorum nonnulli è Græ-cia, Galliaue, non nulli ex Hispania, alij ex alijs externis longèque dissitis regionibus suarum familiarum stirpes effodiunt: perinde quasi nostra-Neapolis pulcherrimi Regni primaria ciuitas esse non queat nobilissimarum iuxta, atque antiquissimarum familiarum sedes, ac domicilium, sed vespertilionum potius diuersorium, aut bubonum. receptaculum. Reor equidem Siripandos esse claritate, & amplitudine generis nemini secundos, quippe Neapoli, quæ non cedit Europearum vrbium vlli ianidudum natos, & in dulcissimæ Sirenis gremio altos,& educatos. Fuere annis ab hinc ferme CCCC. feudorum possessores a, multorumque magni nominis virorum progenitores, & quidem dignorum, vt recolantur memoria posteritatis. Horum primus spectandum sese offert Gualterius Furcæ Vetulæ veterrimus Dominus b, qui ob sua merita donatus fuit ab Roberto Rege titulo Comitis cum oppido Mottula. Berardus ab eodem Rege sublectus Capitinatæ Prouinciæ præses c. tum Cobellus, Ioanna I. regnante, indeptus Cicinerium pagum in Salentinis d. Postremo Henricus, qui fuit etiam Prouinciarum præses e. Neque silentio prætereundus videtur Iserius ille, qui fuit, Ferdinando Rege, in Rhodo infula architalassus, & in religione sua Hierosolymi-

a In edit-monum.

b Arca F.ma nip.75. anno 1318.

t 1329.B.101. d 1343.1344. C. pag.46. àt. e Fafe. 80.p.

tana sustinuit Magni Magistri vices f. Quibus ex honoribus, gestisque magistratibus coniectare sas est, Siripandorum samiliam non suisse vnam ex mediocribus, vt censet Aelius, sed vnam ex præcipuis Neapolitanis propter eamdem illam, quam ipsemet Aelius pro Cossis rationem affert, nimirum nihil ad familiæ claritudinem, nobilitatem que adduci posse speciosius, quàm si probes, illam trecentos ab hinc annos, qua quidem tempestate titulo Comitis insignes erant oppidò pauci, gloriari potuisse in vno aliquo de suis, qui eiusmodi titulo præcelluisse.

f Arca H.manip.56. anno 1468.



### DE GVINDACIIS.





#### AE LIVS.

Vindacios è Salerno venisse sepulcrum medici I cuiusdamin gentilitio eorum sacello in ecclesia Cathedrali sanè indicat . Er, cum medicina inter artes connumeretur, è mediocri principio melior fortuna secuta est: nam ex ipso medico, eiusque transuersalibus multi nobiles, & aurata militia equites prodiere . à Ladislao deinde Rege divitis aucti, atque magistratibus fuere in gratiam Maria Guindacia, puella pulcherrima, Regis concubina. Ioanna 11. deinde tempore, quo omnes à Ladislao eius fratre exaltati, funditus enersi sunt; ad summam inopiam redacti, sub Aragoneis Regibus quasi nobilitatis prarogatiuam perdidissent, ni lacobus Guindacius, armorum gloria infiguis suis viribus corruentem familiam fulfisset: que nibilominus ruinam minatur; cum ex ipfo lacobo filij masculi non extent: ceterique eius familia nobiles incredibili inopia ebruantur.

#### VINDEX.

A Nte centum & quinquaginta annos, eoques amplius, quam extitisset Bernillus medicus, ex quo tanquam è primo fonte sentit Aelius essuxisse Guindacios, ij versabantur in vrbe Neapoli, & maximi pendebantur ab omnibus cum propter militaris nobilitatis gradum, in quem iamdudum adscenderant : tum verò etiam propter feudalia, quæ tenebant, bona 2. Hoc ego testatum volui, vt suus esset veritati locus, non quòd rem esse vilem, atque abiectam existimem, cum quis ab homine medico repetat suæ gentis initia, ea potissimum tempestate, qua medicinæ artis facultas permagno æstimabatur: & viri tum à maiorum suorum sanguine, tum etiam à vassallorum dominatione illustres, tantum abest, vt ab ea exercenda quicquam deterrerentur, vt vehementer etiam expererent, atque affectarent. Ioannes de Prochyta, is, qui Vesperi Siciliensis Dux fuit, & author, non ne medicam profe&us est artem? atqui præterquam quod esset Prochytæ dominus, baro Pestilionis, aliorumque pagorum ; fuerat etiam multò ante Magnus Regni Protonotarius . Nonne Arnaldus de Villanoua cum tam in nostro, quam in Galliæ regno baronis personam sustinerer, eamdem artem obire non erubuit per idem tempus, quo Regiæ Vicariæ Regentem Neapoli ageret? Berardinus, Nicolaus, Rentiellus, Simeon, Bartholomæus, Matthæus, Cobatius, Philippus, Rogerius,

& Obijt Ber nillus anno 1382. Neup. Sacra pag. 200 b Dominus Philip.cognomento Guindacius. autog. in D. George an.1221. Et Guindacis milites, & Feudatarij Neapolitani Sub Manfredo, & Carolo I. Regibus in edit. monum.

Masonus, Carolus, Thomas, & Iacobus, omnes Capuani Sedilis nobilitate inclyti camdem artem non grauatim exeracerunt. Exercuerunt etiam. Leonardus, Bartholomæus, Perrhinus, Gabriel, Scipio, Antonius, Lucas, Nicolaus, alijque aliorum-Sedilium nobilitate infigniter claric. Quin etiam ex eodem Bernillo Guindacio non obscurè colligitur medendi artem in magno fuisse honore ac dignitate, quo tempore eam profitebatur ipse, vtpote qui tunc erat vnus de Magistris Rationalibus, magistratu omnium supremo: quippe in eo vno omnis omnium authoritas, ac iurisdictio colligebatur, quæ hodie in fingulis magistratibus regijs, ac togatis dispertitur. is erat vnus è supremi status confiliarijs in aula Regis, neque vnquam ex illius latere discedebat. Mitto illum ipsum vxoreni duxisse Ioannam de Amendolea, eoque assinitatis vinculo fibi leuirum alligasse Raimundum de Baucio, Melphicti, ac Iuuenatij, multorumque item aliorum castellorum dominum, atque Aloysij Regis munificentia creatum fummum totius equitatus Ducem aduersus Carolum III. d

d Neap-Sacra dist.pag.Dux Guardiæ in Baucia familia pag.85.

c Dux Guar-

dia in familia

Fasanella p.

Franc. de Pe-

tris cons. 14 à

n.25.ad 23.

154.

Sed redeamus ad Guindaciorum familiam, vn-de Bernilli medici occasione discessimus. Nunquam huic familiæ desuit militaris virtus nam vt nihil de Iacobo dicam, Ligorius in Etruscumbellum proficiscentem secutus est Calabriæ Duceme: Francischellus (sic enim diminutè vulgo indigitabant) suit vnus è Tribunis militum in Regis Ladislai copijs s: Conradus adlectus suit à Caietanis in summum eorum exercitus ducem aduersus Fundanum Comitem s. Nunquam à Guindacijs desiderata est vassallorum dominatio:

e 1326.1327. B.pag.12. f 1392.1393. T pag.30.229

g Chro. Suess. ad an. 1340.

in corum ditione, ac potestate suerunt castella amplius bina dena h. Non ampla, atque conspicua Regum munia: siquidem suere Prouinciarum Præsides; ac suorum Regum nomine legati de maximi momenti rebus k. Non ecclesiasticæ dignitates: etenim cum Neapolitanis Archiepiscopis vnus ex Guindaeijs adnumeratur.

Reliquum foret vt hic castigarem Aelij maledicentiam, qui Mariam infamiæ sugillauit. sed continebo me ipse: neque enim sas est, homini de sama nobilium seminarum detrahenti pænam instigere maiorem vituperatione illa, quam ipsimet subeunt, qui illarum pudorem inuidiose traducunt. Equidem, cum videam mulierem illam nuptui locatam viro ex illustri Carraseorum samilia, ac si-liss eius duas Comitibus inclytis in matrimonium laute ac splendide datas; suspicari malim mendacem suisse vulgi dicacitatem, quam nobilem matronam quicquam indecorum, aut indignum suis natalibus commisse. m

h Cantarelia 1293.A. pag. 311. Cafale Comitis 1306. D. pag. 26. Castellucium de Samo 133 1 1332. A. pag. Cannetu 13 45 1346.A. pag. 305. Aquauina 1382. 1383. pag.356. Lama. p.229. S. Georgius, Apetina 1 410. p. 150. Acernum, Calabrittum,Te gora , Tegora Viani, Fornel-

lum.Riuocatinum.1381.pag.1.Petra Paula, Cropolatium, Crossa, Caluetum S. Marcellus, Cedel. The sau. Ferdin. I. an. 1471. Mirabellum. 1485. in Cancel, aliaque feuda. 1271. A. pag. 80. à ter. 1316. B. pag. 254. à ter. 1348. A. pag. 361. 1382. 1383. pag. 304. i Guliel. 1302. G. pag. 284. Ligorius. 1321. Ioannes. 1425. pag. 265 k. Conradus. 1330. C. p. 173. Francischellus 1381. pag. 272. l. Chiqquarel. ad an. 1386. pag. 249. In 1410. pag. 133.

# DE ARCELLIS!



#### AE LIVS

Philippo Arcella Placentia tyranno mortuo, Arcellates quidam Neapolim venere annis ab hinc G. XX. paulo plus, aut minus: pluresque annos inglorijas pene ignobiles iacuere: cum nihil magnificum de illis inueniatur nec in priuatis monumentis, nec in regijs archiuijs. Patrum verò nostrorum memoria, Caracciolorum affinitate suffragante, interpatritios è sessione Capuana cooptati, atque adsciti sunt. viuitque hodie Matthaus Principis Bisinianensis liberalitate vassallorum dominus effectus. vir certè probus, ac honestis moribus, & modestia insignis.

#### VINDEX.

Ridericus II. nostræ salutis anno CIO. CC. XXXIX. subactis, & in suam redactis ditionem Guessis vrbibus, quæ in Cisalpina Gallia extabant, coniecit in vincula nobilium complures, eosque misit in Regnum diuersis oppidorum dominis in custodiam contrudendos, atque ab issuadem

### VIN. NEAP. NOBIL: FI

dem diligenter asseruandos. ex ijs fuere Iannonus 4 & Petrocinus b de Arcellis, Placentini nobiles : ex quibus pro certo existimo gentem hanc Neapoli fuisse propagatam inisi forte Arcellates alij Carolum Andegauensem prosecuti, in Italiam eo confilio irrumpentem, vt Neapolitanum fibi Regnum armorum vi, & copijs vindicaret, familiam fuam ad nos traduxerint . nam fub eiufdem. Caroli regnantis initium Guido inter Regni proceres relatus est, munifice sibi ab Rege traditis Exculo, Bancia, Sancto Nicandro, & Rutiliano : ac ducta vxore Anglesina Mutunati, Gallani, Vineæque Castrensis domina, ditionem amplificauit d. Eidem quoque Regi Iacobus vsui adeo fuit, vt amplissima stipendia promeruerit . Tempore proximè insequente Arcellates nobilitatis laude præcipui fuere: etenim Iacobus alter miles extitit f: & Marinus cùm miles, tum etiam Magister Ostiarius, & Cambellanuss. Aloystus denique vnus fuit ex militibus aulicis Ioannæ II. Reginæjà qua Schifati, Striani, & Sancti Petri perpetuam præfecturam obtinuit h . Ceterum de more labitur Aelius, cùm feribit, fuisse Matthæum vassallorum dominum Bisinianensis Principis liberalitate. constat enim, coactum potius Matthæum fuisse, rurfus vendere Bisinianensium Principi illud ipsum, quod ab codem Principe nuper emerat, Mottafellonium oppidum, in Brutijs litum i. atque haud fcio, an loco pretij aliud feudum ab codem acceperits

a 1239. p. 42. b pag. 43. àter.

c Fasc. 76. p. 163.an.1276. d 1275. C. p. 36. e 1269. B. p. 152. f 1324. B. pag. 139 g 1390. B. p. 93. attamen est an.1413. h 1417. pag. 333.

In Cancel.
Privil 4. Ripacurtia pag201.5.0 Hobs.
1503.

### DE CRISPANIS?



#### AE LIVS.

Liquanto ante, qu'am Neapolis Regibus subijceretur, Crispanos plures varys in scripturis me legisse memini: cumque inter magistratus, quos Comestabulos vocabant, aliquos ex eis vidissem, credebam cos ab illo tempore fuisse patritios. at cognito postea illius temporis ordine, quo plebei passim cum nobilibus Rempublicam administrabant: visoque in libris Sancti Georgy Maioris Marci Crispani sutoris nomine, adductus sum in eamsquam vulgus tenet opinionem, eos scilicet è Grispano vico originem ducere: primumque ex familia fuisse patrem illius iurisconsulti, quem in corum gentilitio sacello sepultum videmus in ecclesia Cathedrali : qui Roberto Regi virtutum maximo extimatori apprime gratus, atque acceptus fuit. Extat etiam in Archiuio regio petitio per eumdem iurisconsultum Regi porrecta, & Regis nomine provisio, vt siat cuiusdam antiquissima scriptura transumptum, qua scriptura nobilitatem, & divitias familia Crispana indicabat . Verum Rex ille prudentissimus cauit, vt fa-Etum ex ea scriptura transumptum fidem non faceret:

qued penitus illi fidem abrogare videtur. His de causis aliorum indicio rem decidendam relinguo mihi sat est affirmare neminem in hac familia invenisse inter nobiles Capuana sessionis nominatum ante Franciscum: qua de causa ad credendumseos è Grispano vico venisse, potius adducor.nullo enim modo fieri potuisset, si ante Reges Crispani fuissent inter patritios, quin eorum nomen tanto temporis spatio, quantum interpellat à primis Regibus ad Robertum, inter patritios una faltem vice non reperiretur. à Francisco autem vsque ad hunc diem semper inter nobiles adnumeratos inuenio; licet parum dinites, nec admodum clari nominis.

#### VINDEX.

Væ de Crispanis prodidit Aelius, euulgasse arbitror, vt indulgeret potius suo in maledicta procliui ingenio, quàm vt familiæ originem ad veritatem exquireret:etenim & Diui Georgij maioris,& Regij archiui tabulæ,quas ille ab sese collustratas iactitat, scriptis liuidi hominis refragantur, & mirificè commendant Crispani generis claritatem,iam inde ab Regum priscorum ætate percelebrem.efferunt, celebrantque Dominum Landulphum (apponam ipsissima tabularum verba) filium quondan Domini Marini cognomento Crispano, & quondam Domine Anne 1, qui curando, adminiftrandoque eius ecclesia hospitali prasectus suerat anno CIO.CC.XXX. Et qui nouendio post eamdem ecclefiam terrarum muneratione ditauit, Ioannem filium quondam Domini Ioannis, qui iterum Crispano vocabatur, & Domina Gaitelgrima b. Qui- b Ibid autog. bus equidem verbis illud etiam addo, Petrum, & sign.n.18.

a Autogin D. Georg. sign.n.

Ligorium Manfredo Regi feudorum iure obnoxios fuisse, cùm is anno CID. CC.LX. in Pontisiciam ditionem impetum faceret. Petrum item. alterum (nisi forte idem ille sit) Neapolitanos inter Barones recensitum, qui Carolo I. expeditionem adornanti ob Thraciam fibi armis vindicandam de suis facultatibus pecuniam pependerunt d. Paulinam Crispanam Cæsario de Aprano,

baroni, & militi connubio adiunctam. e

Neque magis, quam horum aut ignoratione rudis, vel suppressione iniquus, ceteris in rebus accuratus,& nauus deprehenditur Aelius: nempe is illi Franciscus est, qui de scripti transumpto Regem orauit, atque exorauit, Petrus is illi non alius est à Francisco, qui in auito sacello humatus est, Landulphus. Is à iuris dumtaxat prudentiacommendatus est, qui illustri impositus magistratui f togæ præstantiam dignitate militiæ cumulauit. Ac ne quid de meo apponere videar, inferamquod in Templo Maximo ob omnium oculos versatur, incisum tumulo demortuiviri epitaphium, quod est eiusmodi.

HIC IACET CORPVS MAGNIFICI MILITIS ET EGREGII LEGVM DOCTORIS DOMINI LANDVLPHI CRISPANI DE NEAPOLI MAGNE REGINALIS CVRIE MAGISTRI RATIONALIS AC LOCVMTENENTIS MAGNI CAMERARII REGNI SICILIE CONSILIARII REGINALIS QVI OBIIT ANNO DOMINI M.CCC.LXXXII. DIE XXIII.

MENS. AVGVSTI XI. INDICT.

Quæ licet satis superque sint, vt ipse stet Aelius à vetusta Crispanorum nobilitate, constetque ab eo iam

cIn chit.me-Rum.

& Ibidera. € 12690D. p. penult. 3274.B. pag. 384.

Illust. Magi Aratus appel-Entur ab Aelio in Pignatellis Locumtenens Magni Camerarij.

iam tempore quo rem illi Neapolitanam Comestabuli administrarunt, fuisse patritios; omnino tamen ex ipso Comestabuli magistratu, quem anno CIO.XC. obiuit Ioannes, nobilitas certo dignoscitur. Nam, vt demus Aelio non modò nobilibus, fed plebeis etiam id muneris committi consueuisse:certè Ioannes minimè est eximendus è numero nobilium, quippe quem census digessit in album-Comestabulorum, atque inter primos adnumerauit, qui per eam ætatem illo perfuncti funt munere, aliosque deinceps recensuit æquè nobiles. Atqui faciamus, illiusmodi censum tum ex nobilibus, tum ex plebeis æqualiter coaluisse; certé inter numerandum, ve quisque descriptus est primus: ita eum, qui proxime sequitur, generis claritate præcedere maxime debet eiusmodi numerandi ritum fuadente atque edocente natura, authore ac magistra colendæ nobilitatis . at quia inter primos adnumeratus est Ioannes, ideo antestare par est alios nobilitatis nota. Et, ne quid fidei detrahere videar veritati, nihil me pigebit, vbertim, ac fusè producere schedam nunc vnam, quamuis à plerisque impressam typis, ac promulgatam, sententiæ tamen meæ suffragantem. alteram quoque schedam subijciam: cuius schedæ transumptum Petrus obtinuit, vt omnibus palam fiat per summam prudentiam cauisse Regem, ne illud exemplaris exemplum, fine transumptum quicquam valeret ad faciendam fidem, non quòd quidpiam contineret à veritate dissonum, sed quia contineret bonorum concessionem ab Duce Sergio facham Crispanis, sibi consanguinitatis vinculo adfiridis.nempe noluit Rex oppidò catus ijs, ad quos

ea bona peruenerint quicquam præiudicj facere, fed maluit eosdem reddere ab omni cuictione tutos, & seruare iuris canonem, qui extat, De iure

alteri quæsito non tollendo.

Denique nihil est quòd castigemus Aelij iniquitateman potius inscitiam? libet enim cum illo agere liberaliter. is enim propterea quod Crispanum, nescio quem, de plebe temerè deprehenderit, arguebat nobilissimam Crispanorum familiam fuisse plebeiam, ac stirpem suam è Crispano pago deducere. Verùm si quid operæ dedisset Aelius logica facultati; sciuisset enimuerò, quæ sint apud logicos æquiuoca nomina,& quàm fæpe pluribus, diuersisque rebus eadem sit appellatio, neque tam fædè lapsus esset. nam, si quid officeret nobilissimarum familiarum quasi luminibus eiusdem cognomenti communio ; certè pleræque de gradu sux nobilitatis temerario casu deciderent. nam quota quæque familia est eximiæ nobilitatis imbuta cognomine, ad cuius cognomen participandum non aliquis casus induxerit homines è plebe procreatos? Et, ne longè abeamus in Regio archiuo scheda quædam reperitur neophitorum Hebreorum, qui quòd in facri baptilmatis lauacro à personis Neapolitana nobilitate præclarissimis suscepti fuerint, corum cognomina postmodum susceperunt, atque in omnem posteritatem sustinuerunt. & nunc egregium fanè facinus admitteret, quisquis eiusmodi historiam attingens, passim dictitaret omnem prope Neapolitanam nobilitatem ex Hebreorum gente suam originem deducere? Sed omittamus isthæc ignari hominis deliramenta: ac proferamus Crispanorum schedas, quæ perspi-

cuè

cuè indicant corum originem ab antiquis Neapolitanis Ducibus trahi. sunt illæ.

In nomine Dei aterni anno Incarn. Dominica M.C.XC. Capac. hillors die IX. mensis Maij VII. Ind. Quia gloria & corona illuftrium ciuitatum est diversorum officiorum concors populi pag. 173. muliitudo, & quanto in dinersis mercimonis, & varije vii litatibus viuendi sibi innicem, & alijs hominibus, quorum frequencantur accessus, instins copiosius que ministratur, ed celebrioris nominis ciuitates ipfe, & maioris opinionis diuulgatione clarefount. Ideirco Nos Aliernus Cutonus, Conlules, Comeliabuli, Milites, & vninersus populus ciuitatis Neupelis frou da & salubri deliberatione confilij, attendentes quid bono is, qu'd commodinobilissime crantati vos viri prudentisim. Sealenses, Rauellenses, & ceteri negotiatores, & campfires de Duca-u Amalfix conferaris, vobis vestrifque heredibus, & successoribus in pradicta cinitate Neapoli babitantibus , saluo ta omnibus generali privilegio Neapolis, and oft inter Nobiles, & popular e often civitatis, conced musiauthorizamus, & in perpetuum voc speciali privilegio confirmaneus, ot soui ijia civitas Neapolis prinilegio libertatis praf igetata & vos negociatores, campfores, fine apothecarij de prafato Ducatu Amalfie, ve negocia ores exerceant in hac eadem civitate ad habitandum, feu ad accthecas tenendum venerit, eadem omnino libertate in perpetuum gaudeatis, vt nulls conditio de personis, vel rebus vefiris fine heredum vel successorum vestrorum negotiatorum in Neapoli habitantium requiratur, sicur non requiritur de cinibus Neapolitanis, saluo honore ipsius cinitatis, in libero & franco vsu vestrorum negotiorum. Insirper boc eodem privilegio concedimus & confirmamus vobis vestrisque heredibus, & successoribus, negotiatoribus, campsoribus, apothecarijs de memoraro Ducațu Amalfia în Neapoli habitantibus, vel habitaturis ad negotiationes excreendas, vt liceat vobis, vel cis in perpetuum de gente vestra inter vos Consules statuere, ac mutare in civitate Neapoli,de illis qui Neapoli manserint, sicut vobis vestrisque heredibus, & successoribus in ciuitate ista negotiationes exercentibus paruerit expedire, quorum arbitrio & indicio secundim veteres bonos

Neap lib. 1. Summon par. I.lib.1.p.133.

bonos vius vestras causas sine lites, que inter vos, vet ces emerserint terminentur nec liceat ciuitati, vel alteri pro ea vobis seu heredibus, & successoribus vestris, vos seu heredes, vel successores vestres de pradicto Ducatu Amalfia in ciuitate isla manentes, sua negotia exercentes, de veteri & bono vsu vestro, seu consuetudine trahere, vel mutare : sed debeamus vos in omnibus bonis vibus vestris in Confulatu vesiro in perpetuum conservare: & vos gubernatione, & indicio vestrorum Confulum tantum, in perpetuum viuere debeatis. Et hoc prinilegium nostra concessionis, omnimodo, & perpetua firmitate fignetur sigillo ciuitatis, & Consulum de nobis communi constilio , & voluntate ciuitatis Neapolis est roboratum . Actum Neapoli per Maurum Clericum Sanctæ Neapolitana Ecclesia, Notarium Domini Sergij venerabilis Neapolitani Archiepiscopi . Anno, die, mense & indictione superius pranotatis. Ego Aliernus Cutonus subscripsi. Ego Ioannes de Griffis subscripsi. Iacobus Falconarius Consul. B. Dominiboni Cof. Ioannes Crifpanus Cof. M. de Licio Cof. Ioannes Buccatortius Cos. Donodeus Mermil Cos. Ioannes Pignasellus Cof. Ioannes Comina Cof. Ioannes Theophilus Cof. Sergius Matula Cof. Petrus Fracozza Cof. Petrus Arbata Cof. Bernardus Gizzo Cof. Iordanus Imperator Cof. Gregorius Bais Cof. Stephanus Spada Cof. Ioannes Ioannis Radicelli Cof.

I333. I334. D.pag.41. Robertus Dei gratia Rex Hierusalem & Sicilia, Ducasus Apulia, & Principatus Capua, Prouincia, & Forcalquerij ac Pedimontis Cemes vniucrsis prasentes litteras inspetturis tam prasentibus, quant futuris. Antiquorum gesta in authenticam scripturam pro nostrorum sidelium plerunque cautola producimus, & persape vt rei gesta memoria tantummodo pateat, per nostra scriptionis seriem renouamus. Sanè Petrus Crispanus de Neapoli, iurisperitus, Consiliarius, samiliaris, & sidelis noster Maiestati nostra nuper exposuit, quòd spectabilis quondam Sergius Consul, & Dux Ciuitatis Neapolis, atque Comes, & Magister Militum quondam Sergio Crispano de Neapoli consanguireo suo, a quo Petrus ipse asserias, qua in quodam publico instrumen-

to, seu privilegio de curialisca scriptura confecto, qua Dux idem tunc temporis viebatur, exponebantur seriosius contineri. Et quia scriptura ipsa erat communiter sensibus innota legentium, idem Petrus nobis supplicauit attentius, ot transferri ipsum privilegium, sine scriptum in Latinam linguam fine scripturam sub pendenti maiestatis nostra sigillo, non quòd probatio, vel cautela aliqua exinde quomodolibet affumatur, sed tantummodo ad claram, & distinctam lecturam illus, vt ad quamdam oftensionem, seu demonstrationem clarus de ipfo legentibus prodeat intellectus; mandare benignius dignaremur. Nos igitur nostrorum fidelium votis que pro prateritorum rememoratione procedunt, & cuiusuis dispendium, seu diminutionis incommodum non includunt, benigno condescendentes affensu, buiusmodi supplicationibus inclinati pradictum privilegium sine scriptum Curialium litterarum, dicti Ducis, vt in co apparebat, subscriptione munitum, per dictum Petrum in nostra Curia prasentatum cum corrupta grammatica, & instilo sine forma decenti per certos Curiales ciuitatis Neapolis iuratos ad hoc, qui de scripturis ipsis habent in legendo, & intelligendo experientiam satis notam, fideliter de scriptura Curiali in Latinam transferris Eprasentibus nostris literis annotari mandamus; ex qua quidem translatione seu translationis pagina, et prasentibus nostris litteris nullam probationem, sidem, vel cautelam osiimi pracipimus, nec pratendi per quospiam in iudicijs, velextra iudicia volumus in futurum: sed illamo has nostras. litteras valere tantummodo volumus ad leccuram, vi ex translatione prasenti legentium singulorum aspectibus concessa res pateat, & de gestis prateritis illis notitiam prasentis translata scriptura claram, & apertam series reprasentet cuius quidem curialis translata scriptura pagina erat per omnia tenoris, & continentia subsequentis. In nomine Domini Dei Saluctoris nostri Iesu Christi, Imperante Domino nostro Constantino, Magno Imperatore anno VII. die XV. mensis Maij, Indic.V. Neapoli. Nos Sergius in Dei nomine Eminentissimus Consul & Dux, ac Domini gratia Magister Militum concessimus, & tradimus tibi Sergio, qui nominatur Crispano, parenti nostro, filio quondam Iobanis, qu.

iterum Crispano vocabas, nostro parenti idest integram tnam hereditatem, seu substantiam, intus & foris : hoc est Domus & casalibus seu terris rationabilibus; quantumcumque funduras, & ortuas, vel mobilibus rebus mobilium & immobilium, se seque mouentibus, omnibusque eis pertinentibus, omnia & in omnibus, undecumque, aut quomodocumque, vel voicumque tibi pertinet, aut pertinentes fuerit per quouis modum, longinquis & propinquis, montis, collis, ripis, filuis seu ribis, aquis, pratis, oliberis, castanetis cerqueris, infertetis, pascuis, maris piscationibus, & aquilationibus cum omnibus illorum pertinentijs . qua concedimus tibi, & omnem tuum hofpitatum, fundatum & exfundatum, viuorum & mortuorum cum ipsorum fundoras & terris, seu cespites, vel omnes consuetudines, consoras, & regalis, & excaballi, canitationibus, atque salutes: vel omnibus aiacentibus, & persinentibus eis, pertinentes simul tibi siue per parentorum suoram, and à partibus militie, vel à partibus Longobardorum vel per alium qualecumque modum. Seu concedimus, & tradimus, atque firmamus tibi idest integrum omne tuum pa, atum, & conquesitum intus & foris, quod nunc paratum, & conquesitum babes, vel quodammodo & in antea parare, & conquirere potueris intus & foris per quouis modum: omma & in omnibus, quantum, & comodo tu tenere, & dominare videris, sine pro parte inris nostri iam distis aut per alium qualecumque modum, sine per scriptum, vel absque scriptum, vna cum alia omnia, & in omnibus quartum & quommodo, amodo & in antea tenveris vel dominal eris inins, & ferrs per grouis modum. Iterum concedimus. O traddimus tibi & emnes difisos, & commendatos, seu censitos tuos intus & foris cum omnibus illorum pertinentifi, vnd cum alijs omnibus hominibus tuis, & cum omnibus illorum vertinen ibus. Inter ijs omnibus concedimus, & traddimus tibi idest integram omnem hereditatem ; seu substantiam inzus & foris de quondam Mansa, honesta femina, convige tua idest domos & casalibus, seu terris rationabilibus, quamque fundoras, & orius, seu mobilibus rebus mobilium & immobilium, sefeque mouentibus, omnibusque eis pertinentibus, & omne tuum hospitatum, sundatum & ex funda um

enm ipsorum fundoras & terris, seu cespites; vel omnes consuetudinarias censoras & regulis, responsatica, & salutes atque angarijs, & caballitauilationibus, vnà cum omne tuum paratum. & conquesitum, cum omnibus tuis pertinentibus, que simul ad ea pertinuit, sine per parentorum tuorum and à partibus militie, and à partibus Longobardorum, vel à parte iuris nostri publici, and per alium qualemeumque modum: o diffisos, quos intus o foris cum omnibus illorum pertinentibus, & omnibus hominibus suis masculis, & seminis cum earum pertinentibus, alia omnia, & in omnibus vndecumquesaut comodocumque ad subscriptas coninge tua pertinuit, vel pertinet, aut pertinentes fuerit per queuis modum. Et iterum concedimus, & tradidimus seu sirmamus tibi quod idem molica cafa Petri,qui nominabatur de Sabbatino , naturali tuo, qui vnà tecum est cum germanis suis. & molica casa de Maria, que nominatur Stora, que fuit habitatrix de intus Lanien. & modo habitas intus in ista ciuitate . & molica cafa de Aldemari genero Gregorij presbyteri, qui nominatur Codafamulo: & inclita cafa Boni cum Petro germano suo, que suit de Salerno. Et inclita casa Alfani, que suit de Salerno, & modo habitas in Cansarrea Et inclita casa Mavani, que fuit Labinie, & modo habitas in ista ciuitate. Et inclita cafa Petri Salmentani, & Nicola fratri suo bardaro. Et inclita casa Venerusi, qui fuit de Capua, & modo habitas in ista ciuitate. Omnes vna cum filijs,& filiabus,nurinis atque nepotibus illorum, & cum omnibus eorum pertinentibus. Et qualiscumque homo extrancus venerit in ista civitate, aut in pertinentia istius ciuitatis, si autorem non habuerit ille in ista cinitate, sit tibi & ad tuos beredes conc. sum, & traditum vnà cum filijs, filiabus, nurinis, atque nepotibus fuis, or cum omnibus suis pertinentibus. Et iterum o qualiscumque homo extraneus introinerit ad habitandum in como tua, aut in Currellum, vel in rebus & possessionihus tuis. autin alijs tuis pertinentibus, aut in cafa de hominibus tuis, aut in rebus & possessionibus illorum: aut se ille vxorem tulerit, filia vel nepox aut fororem, vel de ipsis hominibus cius, si autorem non habuerit in ista ciuitate, sit ille tibi, & ad tuos heredes concessum, 👉 traditum vnà cum filis, silia-

bus, & nurinis, atque nepotibus suis, & cum suis omnibus pertinentibus Et qualifeumque homo de ipsis hominibus eius fuerit, qualecumque artificia, vel legerit qualecumque negotia terram, marisque, omnia publicalia, & datione, que exinde exiet per quouis modum sit sibi, & ad tuos beredes concessum, & traditum tollendi, & faciendi exinde omnia, qua volueritis. Et qualiscumque de issis hominibus tuis, & de hominibus de superscripta courage tha obierit absque proprio herede, sine despensata, & omnia, que in nostro iure publici exinde pertinuerit cecidere, sit tibi & ad tuos beredes concessum, & traditum; ficiendum exinde omnia, que volueritis. Seu firmamus tibi & omnes concessiones, & verboras, & cretuas, quantas & quales superscriptu genitor eius, vel auus tuus, vel tu ipse apprehenserunt, aut apprehensisti ad qualemeumque causam à parte iure nostri publici, sit tibi O ad tuos heredes firmas, & stabiles de oninia, que continet. Et ab hodierna die, & semper hec omnia, & in omnibus suprascriptis, que superius tibi concessi, atque sirmaui, sicut superius legitur, à nobis, tibi sit concessum & traditum : & illud in tua tuisque heredibus sit potestate faciendi exinde omnia, que volueritis: O neque à nobis superscripto Sergio Domini gratia Consule & Duce, atque Magister Militum, neque à posteris nostris, qui post nos in nostro honore lesto per Duces accesserit, nullo tempore, nunquam tu suprascriptus Sergius, qui nominatur Crispanus parenti nostro, aut tui heredes, quod absit, habeatis exinde aliquantum quantumque requisitum, aut molestia per nullum modum, sine per submissam personam à nunc & in perpetuum temporibus. Quam concessionem, sicut superius legitur, à me factam Ioanni Primario scribere precepimus, in quo & nos robur pro eius ampriori firmitate manus propria subscripsimus. Die & indictione suprascripta. Ego Sergius Comes & Dux subs. In cuius rei testimonium prasentes litteras fieri, & pendenti Maiestatis nostra sigillo iussimus communiri. Dat. Neapoli per to. Grillum de Salerno, &c. anno Domini M.CCC XXXIII. die XX.Decemb. II. Ind. Regnorum nostrorum anno XXV.

## DE FACCIPECORIS.



#### AE LIVS.

📉 Accipecori , qui & Protonobilissimi è Surrento venere eo, ni fallor, tempore, quo Dentices, Vulcani, & Serifales. Constitutis enim à Carolo I. Regni rebus, nobiles, qui Surrenti erant ditiores, fastidientes patrix paruitatem, in qua præter inanem nobilisgeneris opinionem, & nudum nomen nihil effet magnificentia, aut splendoris, Neapolim se contulere, vbi in aula Regia versantes, maiora sperare possent . Sed an cum his, aut separatim venerint Faccipecori, nescio: sed eos à primis Caroli 11. temporibus inter nobi es inuenio. Eorum domus erant in via ante portam maiorem ecclesia Cathedralis. Reperiuntur adhuc aliquot eorum marmorea monumenta, in quibus milites sepulti sunt. Que verò feuda possederintslegisse me haud memini.quadraginta verò ab hinc annis Ferdinandus Rex Jacobum Faccipecorum iurisperitum inter barones adsciuit, concesso ei Palisano. Item & alteri gentili ipsius Iacobi Muro in Salentinis: familiamque istam gemina feudorum possessione decorauit.Neapoli pene extincta est:nec ex illis superest nisi Scipios scurrilibus magis, qu'am patritys moribus infignis.

#### VINDEX.

AM malè rebus tempora componit Aelius; vt.quamuis hic ego illum apertissimæ postulem inconstantia, id procul maledictis secum agere videri debeam: cùm non modò in summa rei, sed etiam (id quod est maximum)in temporum serie, cùm historicum ageret, perperam lapsus est. Ecenim cum statuisset hoc loco Faccipecoros per idem fermè tempus, quo Vulcani, Dentices, ac Sirifales Surrento Neapolim commigrarunt, illinc etiam Neapolim traiecisse; confestim eorum, quæ haud ita pridem dixerat, oblitus, subdit Vulcanos, Friderico II. Cæfare, Neapolim appulisse: Dentices Carolo I. Rege: Sirifales denique centum quinquaginta ante annis, quàm hæc scriberet, in quos Roberti regnum vix incidit . Cum autem à Friderico ad Roberti Regis obitum integrum pene seculum intercefferit, omnino ex duobus alterum. Aelio fatendum erit, vel annos prope centum invuum coaluisse, vel Reges illos vuà simul imperitasse. nam qui vnum admittit absurdum, & alterum admittat necesse est. & qui dixerit niuem esse nigram, is concedat consequenter oportet picem esse albam. Sed missas faciamus Aelij nugas. non enim Faccipecori (vt ipse autumat) in Protonobilissimos transierunt, sed hi potius omisso, quod antea profitebantur, Protonobilissimi cognomento, Faccipecori dici capti sunt sub annum CIO.CCC. XXX. Certè neminem ex ea gente ante id tempus legimus Faccipecorum vocitatum; cum tamen è Protonobilissimis Philippus ac Landulphus, Manfredo

fredo Rege, inter Neapolitanos milites feudatatarios versabantura, quod militiz attributum, consecuti item sunt Carolo II. Rege Iacobus, b ac Roberto Rege Ioannes, complurium in Campania, ac Tarentino principatu seudorum dominuse. Neque minus aberrat à vero idem Aelius, cum, Faccipecoros ex vrbe Surrento ortum habuisse, contendit, nam à veterum tabularum testimonio dissentit, qua gentem eiusmodi iam inde à Parthenopes incunabulis Neapolitanam suisse communi suffragio declarant.

a In edit, no.
num.
b 1298.1299.
B. pag.23.
C 1331.1332.
15. ind. p.71.



# DE VARAVALLIS.



#### AE LIVS.

Araualli è Caieta venerunt, voi adhuc huius familia reliquia durant, & inter nobiles habenter.
Neapoli verò nihil se prater ceteros mediocres nobiles
extulere: cùm paucissimi ex illis equestre aut militare
decus sequerentur; sed potius litteris ac medicina deditismodicis fortunis contenti, vt plurimum, extitere. Ex
his maiorem partem bonorum ad Nicolaum Garacciolum materno iure venisse scimus, ceteris Varauallis
paupertate & fortunarum, & animi agrè patritiam
dignitatem substentantibus, in quibus est hodie lacobus
Regius medicus.

#### VINDEX.

21392.1393. pag.28. b Henr. & Io. Capicij Baraballi.1315. 1316. E. pag. 115 1326. D. pag.212.

Emina omnino vel ipsi Aelio existimanda est Baraballa familia: altera Caietana, cuius domicilium Theatrum Baraballorum nuncupabatur antiquitus a: altera Neapolitana, nempe ex ijs vna, quæ ad Capiciam tanquam ad primum stipitem referatur b. Vtraque sanè perquam nobilis: nam è Caietanis Baraballis Agnellus, Roberto regnante,

gnante, à militiæ balteo, atque administratis Prouinciarum præfecturis præter alios multos excelluit . Et multo ante in militum, ac feudatariorum album relati fuere Neapolitani Baraballi:quandoquidem Manfredum Regem, Romanis ciuibus, qui ab Alexandro IV. Pontifice descinerant auxiliares copias suppeditantem prosecutus est Petrus, feudatarius miles d : qui cum gentilibus etiam fuis. Ioanne, & Iacobi herede militibus feudatarijs Carolo Andegauensi in Thraciam prosecturo nondefuite. Interfuere etiam ex hac familia milites. Bartholomæus, & Sinibaldus frequentissimo nobilium Capuani Sedilis conuentui, qui suis contribulibus vestimentorum luxum interdixere f. Lisulus præterea Cambellani munere 3, Henricus & Ioannes germani fratres h ( fine Ioannes idem. sit, siue diuersus ab eo, quem modò memorauimus) titulo, & virtute militari ante alios plerofque stetere: omnesque in præclarorum facinorum testimonium regijs donarijs ac largitionibus, culti ornatique sunt. Ad eumdem quoque militiæ gradum euecti leguntur Iacobus 1, Nicolaus k, Antonius, Martucius<sup>1</sup>, Martuccellus m. Iulianum, Cæfam, & Dagazanum, vicos in agro Auerfano, peruetus Baraballorum patrimonium ad Filimarinos transtulit Maria Ioannis filia, cùm Marino Filimarino nuptui collocata est., n

Illud tandem ingenuè fateor, assequi me minime potuisse, à quibus nam historiarum sontibus hauserit Aelius, litteris potius ac medicinæ, quàm armis ac militiæBaraballos vacauisse: quippe in indice Neapolitanorum nobilium, qui facultati eiusmodi nauauere, recenseatur Iacobus dumtaxat vaus: qui verò militares artes obiuere, quamplurimi.

c Iufo. Valling Cras. & Terre Ford. 1326; A. pag.85. 0 Terrarii Sone a Regina 1326.C. 312n. aique Catitinata. Arca A. manip.5.anno 1330. d In edit. mo-224222 e Ibidem. f Ibidera. g 1384. pag. 205. fed oft an ni 1365. h 1315.1316. E. pag. 115. 1322. 1323. \$ pag.13. i 1259. D.p. 269. àter. k Neap. Sac. pag.172. 1 1382.1383. pag.213.ater. m Arca H. man.66.anno 1400. n 1274. B. F. 184.

# DE FAMILIA DE SVMMA.



#### AE LIVS.

Ristanus Caracciolus, vir summa granitatis è Piss venisse gentem, quam De Summa cognominant, non femel mihi dixit. cumque ego percontarer, quo pacto, quane authoritate hos affirmaret, nihil mihi respondere solitus erat. Ego autem veritatis indagande auidus, enolutis rerum Pifanarum feriptoribus, exploratifque Pifanis omnibus, quibuscum mihi aliquid fait commercy, ne minima quidem conicctura locum innenire posus qua Tristani disto adstipulari posset : cum nec unquam talis familia mentio in scriptis appareat: nec vidi hominem, qui quid commune hac familia cum Pisis haberet, mihi explicaret. Quapropter vero mihi similius videtur, Nicolaum è Summa, oppido ad Vesuuij radices sito, iurisconsultum insignem huic familia initium dedisse. Hic Caroli II. & Roberti Regis tempore floruit, & in ecclesia D. Augustini sepultus est, vbi familia videntur insignia, Mons bicollis cum geminis turribus. qua forte honorem ab eo patrio monti partum indicant. Post illum plurimi equites aurati huius familia reperiuntur mirum enim in modum bellicis artibus studueres & Sforties Tacobi Caldora tempore Colella.

lella equitum strenuus prafectus & aliquot aly fortissimi viri visi sunt . Hodie autem ex hac familia cognoscimus Nicolaum Mariam Alphonsi II. Regis castrorum præfectum, Bisaciæ ciuitatis dominum: item & Traianum Mirandæ: Aloyfium,& Oliuerium equitum decuriones: item & Fabritium, cui Paula inclyti Ducis Prosperi Columna soror nuptui tradita est. qui omnes quantauis gentilitati ornamento esse possent. Quapropter eos inter nobiliores Capuana se stonis nobiles connumerandos censeo.

#### VINDEX.

VI de Summa cognomines, corum progenies originem trahit ab Longobardis. Ergo Aelij vel incredulitati, vel infirmis à cognomento fymboloque gentilitio duais coniecturis occurrendum tandem est veterum schedarum monumentis, quæ testatum nobis reliquerunt, illos in nostrum Regnum concessisse iam inde ab anno no-stræ salutis CIO.CC.XXXIX. qua quidem tempestate Fridericus II. Saponaria, & Picerni Baronibus custodiendes, tutandosque tradidit Obertum de Summa, & Perciuallum de Summa ex præcipua vrbis Mediolani nobilitate a . Hinc facilè adducor ad credendum eiusmodi samiliam de Summa maximopere illustrem Neapolim confluxisse. Neque enim vlla ratione persuadere mihi posfum, Nicolaum de Summa, si modò ille ex hac gente primus nobililatem indeptus sit, Beatricis de Aquino coniugium fuisse promeritum b : quæ patre quidem nata ex Acerrarum Comitibus inclytis: matrem verò sortita Stephaniam illam ma-

& In edit. monum.

b 1305 1305 C. pag. 221. 1306. B. pag. 206.

M

ioribus

# go VIN. NEAP. NOBILE

ioribus de Anglono progenitam; qui quamuis obvarios, multiplicesque Comitatus ac titulos conspicui forent, quamuis multis magnisque oppidis potirentur, maluere tamen ab vno Anglono, quàm ab alijs omnibus tanquam proprio cognomento dignosci; propterea quòd sicut in Etruria Pratum, in Cisalpina Gallia Crema, in Piceno Fabrianum, Nethum in Sicilia; ita Anglotum in Samnio alijs oppidis magnitudine præcurreret. Quin co cognomine ducentos amplius annos insigniti, totaque Italia celeberrimi assinitatibus sese deuite zerunt multo præclarissimis.



# DE COSSIS



#### AE LIVS.

Ossas, Saluacossas ducentos ab hinc annos vocatos esse certum est, vt testatur Caroli II.Regis priuilegium, quo Petrum Saluacoffam, Yscla oriundum, Bellantis Comitem declarat . Hinc etiam apparet, illos ex Iscla Neapolim venisse. Verum Petrus Cossa, Prochytes Dominus, assinis mei cognatus è Roma Ysclam venisse Cossas pertinacissime contendit: atque ex illo Cornelio Cosso originem ducere, qui spolia opima de Larte Tolumnio, Veientum Rege Ioui Pheretrio retulit. quod mihi planè ridiculum videtur. Quid enim commune Romanis Cornelys Cossis cum Cossarum insignibus, que humane coxe figura exprimuntur? Ego Saluacoffas eos appellatos arbitror ab aliquo enentu, quem, qui prius illorum insignia instituit, coxe instene sigura significare vellet. Sit quodcumque. hec tamen familia inter nobili simas connumeranda est si potentiam si diuitias, fi magistratus, si illustrium virorum frequentiam spectemus. Nam inter Neapolitanas familias nescio quid pulchrius esse possit, quam ducentos iam annos ante è pancissimis, qui illo tempore Comites erant, unum è sus gentilibus demonfrare posse. Quid dicam

de Prochytes insula dominatu, quem paulo post acquisiuere, & adhuc co potiuntur? quid de Gaspare, quid de
Marino Cossis, viris maritima militia peritissimis, &
plurium triremium dominis? quos coetanei Reges plurimi seccre. Quid de Baltassare? qui, si qua virtute
Pontificatum Maximum adeptus suerat, eius possessore
nem retinuisset, hac familia inter Italia primarias
censcretur. Quid de Ioanna Renati Regis tempore Troia Comite? quem patres nostri Proregem viderunt in ea
Règni parte, qua Renato parebat qui si fata tulissent, ve
Renatus Regno potiretur, primum à Rege locum habiturus videbatur.

#### VINDEX.

a Scip. Ammir in bac famil p.13.85.

b Historim 5. Cafar. Pagavi. Vanquam nonnulli ab Aelio dissentiant, arbitrantes Cossas esse alios, ac diversos à Saluacossis a: mihi tamen visi sunt à veritate longiùs aberrasse:namque ambo ex eadem Inarimes vrbe prodierunt, & (quemadmodum illic observatum est)ambo eadem vsurpant gentis insignia. Quin & in Archiuo legitur Thomas Cossa filius Nouelli, Saluacossa, Stephanus Cossa filius Matthai Saluacossæ: qui quidem Matthæus, Joannes, Petronillus, & Gaita modò Cossa, modò Saluacossa cognominantur b. Neque verò eiulmodi cognominis imminutio est nostratibus insolens : legimus enim. Cacapicios, Lagonissas, Aldemoriscos appellatos quoque fuisse Capicios, Gonessas, Moriscos . Iamverò præter ornamenta huiusce familiæ ab Aelio in medium allata, illa extulit in lucem tres duces generales classium maritimarum, Michaelem sub Imperatore Friderico II. Marinum, qui gradum illuna

lum bis est adeptus ab Rege Carolo II. is dissipauit ac fregit classem Siciliensem ad Zerbas. quòd si in eo conslictu Mauri victores non discessissent; æterna profecto laude dignatus esset Marinus ob fingularem virtutem, quam in eo præsetulit. Alterum denique Michaelem eduxit generalem quoque Ducem Reginæ Ioannæ II. à qua cum postea Idem Ammir. defecisset ob eam, quam gerebat simultatem cum & Franciscus Sirianne Caracciolo, apud Reginam gratiosissimo; de Petris. in secutus est Alphonsi partes, eique sua virtute, at- bist. pag. 1220 que industria Aenariam omnem insulam tradidit.



# DE TOCCHIS



#### AE LIVS.

Occhi Beneuentani antiquitus fuere, sed nescio an 1 indigenazuel è Longobardorum genere. Neapolim, Federico II. Cafare, se contulere; cum en tempore multa in Samuio castella Tocchorum ditionis essent . Mortuo deinde Federico, atq; Sueuorum genere penitus extincto, Carolo Primo, & Secundo militantes clarucre: à quibus Martine Comitatum obtinuere. Procedente deinde tempore, chm Tarentini Princeps è Regio sanguine de Gracia imperio iure materno decertarent, multi è Tocchis forti|simi viri illis in bellis egregia facinora edidere. è quibus unus, collapsa iam Tarentinorum Principum domo, Lartam, cui eorum nomine Dux praerat, occupacit, ac summa cum animi prestantia, ac virtute principatum in ea sibi suisque constituit, quem eius successores vsque ad nostram memoriam tenuere: quo tempore Turcarum potentia, ac felicitati resistere diffidentessaliena auxilia implorare coacti sunt:quorum tarditate, è principatu tandem eiesti ad Ferdinandum Regem se contulere, qui corum calamitatis misertus, Briaticum, & Calimeram in Brutys eis dono dedit . Sed ad

eos, qui Neapeli remansere, redeamus. Hi bellicis laudibus insignes Montemiletum, Pomilianum ab Arcuagnominatum, aliquotque alia castella ob virtutis merita ab Andegauensibus Regibus obtinucre, quibus splendide viuentes, nescio quid maius, quam privatos nobiles redolere visi sunt. Quò effectum est, vi pleraque familia apprime nobiles cum Tocchis assinitatem contraxisse glorientur.

#### VINDEX.

Rodunt plerique Tocchorum familiam à Totila Gothorum Rege originem ducere a. Ego verò, qui cum animo statutum ac deliberatum habeo, in hoc opere præterire, quicquid probare apertè non possum; id neque aio, neque reprobo. Notum tamen omnibus exploratumque est, Tocchos nostro in Regno adhiberi, tractarique passimi iussu regio perinde solitos, quasi regiam personam sustineant: ac proinde immunes esse vectigalibus omnibus, quæ pro signo publicarum scripturarum penduntur ab alijs. Quin etiam, si quando Regium Palatium adire eos oporteat, peruadere iure suce possum conclaue illud, quò pedem inserre ijs tantummodò sas est, qui cum tituli alicuius prærogatiua se prositentur Catholicæ Maiestatis benesiciarios, præterea neminis.

Baroniæ Tocchi, quæ præter id nominis oppidum, Vitulanum etiam, Catianum, Folle, & Salam complectebatur b, tam vetusti extitere Toparchæ<sup>c</sup>, vt incertus animi sim, an Tocchi homines sua nomina oppidis tradiderint potius, quam ab oppidis acceperint. Ceterum inter eos militari virtute adeo præstitit Ludouicus, vt ab Roberto Rege classi & copijs summus Dux contra Siculos datus suerit. d

a Volater, lib.. 8. Geog. c.da: Maced.

b 1404. Hps. 44.
c In edit 5780nument.
d 1343.1344
D.p 18.137.
13.14. 1345.
B. p. 2.40.

96

# DE AVERSANIS.



#### AE LIVS.

Rat in sessione Capuana familia quadam nobilis, qua de Auersana vocabatur, de qua prater aliqua marmorea monumenta eorum nomen, & militarem titulum indicantia, nihil magnificum inuenio, quamuis aliqui sua sessionis magistratus gessisse reperiuntur.

#### VINDEX.

A Versanos non à militiæ tantum titulo, sed à seudalibus quoque opibus antiqua monumenta commendant siquidem Mansredo, & Carolo I. Regibus, ex hac samilia seudatarij extitere non pauci. Mox etiam Franzonus Petinam, & Romagnanum indeptus est iure hereditatis, sibi à Maria Scillata eius auia legitime delata. Quin ante id temporis Riccardus baro erat in Campania sanè prædiues, ac multorum vassallorum dominus, sicut astimari sas est ex subsidio, quod sibi ab ijs postulauit impendi, quo primum tempore Mansredus eius silius ad militiam euccus est c. Idem quoque è Regni Baronibus delectus, vt vnà

a Barthol.
Henricus,
Manfredus,
Heres Domini Gualterij,
Receardus in
edit. monum.
b 1329. F. p.
91.
C 1273. A. p.
269.

cum

Filimarino, Berardo de Tufo, ac Marino Siginulpho Carolum Martellum prosequeretur d, cum ille Regi patri è Tuscia aduentanti foret obuiam, processurus.

d r 292. C. f.



# DE CATANEIS.

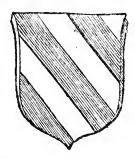

#### AE L I V S.

Ataneos è Salerno venisse comperio Ioanna I. tempore; ibique apprime nobiles fuisse, Masucius Guardatus Salernitanus mihi ostendit in veteribus Salernitanarum rerum monumentis. Ex quo process se mihi persuadeo, ve absque aliqua repugnantia subitò inter Capuana sessionis nobiles asciti, illis is sem temporibus inter magistratus inueniantur. Militauere pro Carolo III. plures ex hac familia milites, ac turmis equestribus prasuere: sed que oppida seu castella possederint, nescio. Hodie tamen planè extineta est.

#### VINDEX.

CAtanei funt re vera Siculi, ex Infula Sicilia, & peculiariter ex vrbe Catana oriundi: quemadmodum ex priuilegio Caroli II. colligitur, cùm is Virgilio dono dedit castrum Biccarum, & casale Chiminum in Valle Mazariæ: Neapolioni Cataneo largitus est pagos Albulam, Mamolinam, & Buxemium in Valle Nethia. Post aliquot verò

annos pinguium redituum affluentia eofdem locupletauit, ornauitque pro fidelitate, quam in folemni illa Siculorum defectione erga se ipsumpræstiterunt, fortunis omnibus, bonisque posthabitis, atque proiectis b. Ex ijs Virgilius assecutus est Magistri Rationalis magistratum . Neapolio fuit præses prouinciæ, quæ nunc dicitur Principatus, ac Salerni Stratigotes d . qua in vrbe eius posteri aliquo temporis internallo vixerunt, ac progressu temporis adoleuerunt. Videre porro est plerosque ex hac familia militari dignitate insignitos, atque à Regibus ad eximia, præcipuaque munia adhibitos. Iacobus administrauit, rexitque Prouinciam Capitinatam e . Raimundus fuit Regius thefaurarius, ac Podium vallis suo iure possedit f. Thomas fuit Castri Capuani præses s. Henricus in Regno tribunus militum h. at, qui se sublimiùs extulerit Gualterio Regiæ Vicariæ Regente i, quo tempore Regina Ioanna II. regnabat, vidi neminem.

1303. B. pag. 30. b 1304.1305. F. pag.63. C 1305.1306. B. pag. 99. d 1303. A.p. 18. e Arca C.manip. 81. anno 132**i**. f 1309. B.pag. g 1331.133 C.pag.41. h 1400. 167. iı.



## DE SIGINVLPHIS.



#### AE L I V S.

Signulphi quanta sint in sessione Capuana antiquitatis, or nobilitatis hinc percipi potest, quòd ducentis, paulo minus, ab hinc annis illustris ista familia esse desigt in duobus fratribus, quorum unus Caserta suit Comes, or Magnus Regni Camerarius: alter Thelesia, or Magnus Regni Cancellarius. Huius tamen samilia reliquia hi esse perhibentur, qui nunc Passarelli nominantur, qui paupertate oppressi vix à suis contribulibus pro nobilibus agnoscuntur.

#### VINDEX.

JON vni obnoxius errori est Aelius, Siginulphorum gentem existimans vnà simul cumijs Comitibus interijsse, ex quibus generis vetustatem, claritatem que aucupatur: nam & illarumdignitatum tituli nati, denatique sunt vna Caroli
II. Regis ætate, & prole Marini Comitum fratris
vltra centum annos samilia propagata est, siquidem Marino Franciscus, quo Ioannes, quo Franciscus

Dux Guardie in hac familia-pag-385.

ciscus alter procreatus est, qui auitam Frignani oppidi hereditatem creuit anno CIO.CCC.XCIV. Igitur Siginulphorum non modò vetustas, sed splendor etiam coniectura facile ducitur ex perantiquis tabulis, quæ Neapoli in D.Georgij maioris asseruantur, charactere Longobardico exaratis, & antiquitatis dente valde corrofis, ex quibus collegi insequentem particulam. Regnante G.... Sicilia & Italia Regesdominationis eius ciuitatis Neapolis anno VI. die . . . . Indic. X. Domina Limpiadra Gaietana cum confensu Iohannis Cacapice viri sui vendidit Domino Sergio de Domino Sicenolfo, filio quondam Domini Iohannis de Domino Sicenolfo, dudum Comite de Abello partem cuiusdam domus in vico, qui descendit ad Curtem S. Georgy intus ciuitatem Neapolisziuxta domos Ecclesia S. Muria ad Silice.



# DE LIGNINIS.



#### AE LIVS

Igninorum familia in Vlteriori Gallia nobilissi-\_ma,Caroli Regis tempore eum secuta ad Regm expugnationem, fortem illi operam prastitit: qua de causa Rex illos pluribus ditauit oppidis in Valle Sangri, qua vsque ad nostram memoriam tenuere: sed hodie à Caracciolis possidentur. Huius familia aliqui in sessione Capuana recepti sunt: ceteri verò, qui Sicinianum, Romagnanum, aliaque tenent in Lucanis castella, se ssonis muneribus minimè fruuntur. Verum inter Regni proceres procul dubio ipsi etiam à Regibus habiti sunt. Fuit in hac familia clarus, Andegauensi Ferdinandi I.bellos Rainerius Ligninus, de quo noster Pontanus meminit in libro de bello Neapolitano, qui secunda vxoris Antony Caldora frater erat. hic acerrimus Ferdinandi Regis hostis, desperatis denique atque attritis Andegauensium partibus, Regno excessit, amissis, qua in Valle Sangri possidebat, pluribus castellis.

#### VINDEX.

Ignini antequam è Gallia Neapolim commigraffent, viri erant in Gallia magnæ nobilitatis ac nominis. nempe illic feudo potiebantur nomine Lignisà quo secuti morem aliorum toparcharum, cognomen sibi accersendum existimarunt. Id vero feudum post annos tres, quam Carolus Andegauensis Neapolim pedem intulisset, in-Gaufridi Lignini dominationem, ditionemque peruenerat a. Ij in seruitutem atque obsequium. eius Regis tanta cum virtutis, ac fidelitatis laude dediderunt sese, vt esse vnos ex magnatibus vel nostro in Regno demererentur, vbi præter castella ab Aelio commemorata, in fuam possessionem adsciuerunt S. Nicandrum, Campum Clarum, S. Gregorium, S. Petrum, S. Martinum, S. Andream, & Cafale Nouum. Affinitates præterea contraxerunt oppido illustres. Balduinus nimirum nuptias contraxit cum filia Sparani de Baro, Magni in Regno Protonotarij b: Ioannes cum Isabella de Gesualdo c. Margarita verò Lignina collocata nuptui fuit cum Antonio Caudola, Vasti Marchione d.

a 1269. D. p.
2; +.

1305. B. pag.
1+2.àter.
b 1335. D. p.
1531.
1335. 1336.
B.pag 40).
1309. H. p.6.
c 1335. D. p.
11.
d Dux Guar-

die in fam. de

France ATAn

# EVAGATIO AE LIL

Vlta etiam familia, Carolo Primo, & Secundo Regibus, in veteribus Capuana sessionis monumentis passim reperiuntur, ex quibus nec hodie, nec fortasse centum ante nostram etatem annis quispiara Supererat. Quis enim Mastaros, Arbustos, Francos, Bassos, Sardos, Paparones, Sicchimanos, De Valle, Romanos, De Infula aut vidit, aut parentes suos vidisse audiuit? Nec eos omnes extinctos esse credendum existimo: nam aliquarum familiarum nomina adhuc superfunt, & inter plebeios hodie adnumerantur, Fortuna, & Natura suas versante vices. Hinc liquido constat, dinitias, & virtutem maxime necessaria esse consernanda nobilitatis instrumenta: atque è contra secordiam, & paupertatem certissima eius euertenda admimicula. Quamobrem y, qui verè nobilitatis studiosi sunt; non modò querere debent originis nobilitatem, verum perpetuam nobilitatis magnificentiam, ac splendorem; quibus una atate deficientibus, nobilitas ipfa languescie. Quis enim compos mentis, si una ex istis, quas supra dixi , familys hodie superesset , & sessionis etiam prarogatina potiretur, magis, exempli gratia, Mastarus, aut Arbustus, aut Francus, aut Bassus, qu'àm De Summa, Filimarinus, aut Crispanus esse vellet? quarum trium familiarum nouitatem supra demonstrauimus, sed cotinuam à principio nobilitatis magnificentiam, & militum virtutemac eorum vita splendorem vsque ad hodiernum diem. Itaque laudandum est Dantis Aligery dictum illa in cantione , quam de Nobilitate firipfit, notans quorumdam nebulonum ignauiam, qui à fortiffimis,

simis, ac maximis viris se ortos esse gloriantur, cum ipsi sint & imbelles,& secordes, & stolidissimi . Nec silentio pratereundum censeo, quid mihi paucis ante mensibus acciderit : cum ex eo cognosci possit, quanta sit quorumdam hominum ignorantia, vanitas, & iniquitas. Sedebat in mea bibliotheca nobilis quidam è sessione Nidiscuius pater obscuro genere natus, nescio quo fato inter Nidi nobiles allectus fuerat.hic ridens,& gloriabundus mihi retulit, paulò ante in pratorio cùm effet rogatus, ut sponsionem faceret pro carcerato unciarum centum, de indicio cum sistendo; se promisisse libenter pro uncijs quinquaginta fideiussurum: verum veniente altero de sessione Portus, e stirpe Medianorum, & reliquarum unciarum quinquaginta sponsionem promittente, cum ante tabellionem, quem Actorum Magistrum vocant, ventum esset; Nobilem sessionis Portus subitò in fideiussorem acceptum, se verò in fideinsforem accipere illum renuisse ob ritus observantiam, qui prohibet nobiles Capuana, & Nidi in fideiussores à curialibus accipi . ideoque in cachinnos effundebatur. Mihi iniquitatem abhorrenti primo stomachum fecit: mox ex eius cachinnis stoliditatem eius agnoscens, in multò maiores ego cachinnos iracundiam verti, eius stultitiam, ignorantiam, ac impudentiam irridens, qui nesciebat, eo tempore, quo nobilis illius sessionis Portus maiores inter ciues Medianos numerabantur, suos (quod multò deterius est) agricolas, & seruilibus ministery's deditos fuisse. & sicut ouis panonum in gallinarum nido positis non pulli gallinacei, sed panonini nascuntur, & è contra:sic suos non mutasse genus ob Sedilissin quo recepti fuerantsdignitatem. nec è contrasnobilis illius maioribus, qui gradatim militariter viuendo priscam medianitatem, ut ita dicam, exuerant, ob= Care

ftare ritus illius in fauorem verorum nobilium institutionem. Nam nimis esset absurdum si lanionis silius saut
salsamentary inter Capuane nobiles aliquo casu acciperetur: & è contra alter bonesto loco natus, quateor
aut quinque progenitores milites ostentans saut aliorum
Sedilium, aut nullius omnino Sedilis esset, dicere illum
Capuane nobilem preferendum, initiumque nobilitatis
recentioris persectius esse, quam existentia alterius,
quatuor aut quinque claris viris sirmata: quia aut in
Sedilibus alys, aut non omnino in Sedilibus numeratur Sed ad recensendas aliorum nobilium Capuane sessionis familias redeamus.

#### VINDEX.

A Sserenti Aelio, posse familiam quampiam è sublimi gradu nobilitatis ad terram assigi, afflictamque redigi in infimum plebis ordinem 2 nihil aduersabor: quin ad eius rei probationem. vnum, alterumue exemplum apponam. Neque necesse habeo, exempla captaturus vel peregrè abire, nam ea suggeret vrbs nostra Neapolis : neque confugere ad veteres, ac multiplices Fortunæ casus, nunc has efferentis familias, nunc illas pro suo arbitrio deprimentis: quoniam multò mihirecentiora suppeditabit exempla Ferdinandi des Marra, Guardiæ Ducis opusculum, quod moriens mihi reliquit, & apud me asseruatur in præsentia. in quo opusculo traditum est, familiarum plerasque annis quidem superioribus fuisse diuitijs maximè opulentas, ac nobilitate mirum in modum. præditas: sua verò ætate visas suisse ad terram af-Aictas, perditas, atque omnino pessundatas.com-

memo-

memorat inter cetera de quodam viro ne, dicam, an potius heroe? qui cum esset à generis nobilitate splendidissimus, à titulorum splendore præclaristimus, ab affinitatibus & cognationibus amplissimus, vsque eò deuenit miseriarum, vt calceos suos, quippe obsoletos, ac laceros commutaret interdum cum calceis vilissimi famuli alienæ domus, eo quòd forent ab officina recentiores,&aliquanto nitidiores:coactusque aliquando fuerit, in publico xenodochio, in quod gratis admittebatur, cubare pernox,& in nosocomio tandem animam suam efflare. Idem quoque Guardiæ Dux, quem semper honoris,& amoris causa nominauerim, narrare solebat, se de facie cognouisse mulierem quamdam; patre quidem patritij ordinis progenitam, matreverò regij sanguinis participe, sorore Principis absolutæ ditionis, directique dominatus, qui act u imperitabat, iunciam matrimonio fuisse (quæ erat grauitas egestatis) homunculo humili, ac plebeio. In hac igitur varietate fortunæ nihil equidem ab Aelio discrepauerim: reliquis verò rebus, quæ ab codem commemorantur, haud quaquam adstipusor. etenim, quamuis apud plebem aliquot adinucniantur cognomina, qua à personis nobilibus retinebantur antiquitus: ambigua tamen illa sunt, seu, vt logice loquar, æquiuoca : quandoquidemvtrarumque cognomina eadem sunt secundum vocem : familiæ verò eadem cognomina vsurpantes,omnino diuerfæ. At contingere plerunque solet ambiguitas ab diversitate eventorum.quæ quidem euenta in cognominibus magis arbitror; quam causas quæri oportere. Et poterat Aelium, vitpote antiquitatis curiosum minimè latere, Masta-

2 10S,

ros, & Caracciolos quamuis priscis illis temporibus cognomine distractos; cosdem tamen suisse communione familiarum, mox progressu temporis, deposito Mastaro cognomine, Caracciolos cognominari cæptos esse. attamen qui olim Mastari dicebantur, perstant hodie, fortuna vtuntur secundastitulis eximij, ac divițijs affluentes, ipsique, & Caraccioli cognomines. & possem quidem singulos digito commostrare: omnesque condocefacere de serie, & continuatione vtriusque familiæ ad ætatem vsque nostram. Sed satius esse duxistacere in præsentia, neque litteris quicquam prodere, quam præbere maleuolis, rerumque antiquarum imperitis calumniandi ansam. Addo præterea, Francorum familiam contra id, quod scriptum reliquit Aelius, non dum esse extinctam, neque vnquam transisse ad plebem, sed adhue splendescere. quinimo vidimus atate nostra; corum nonnullos, redintegratos fuisse in Capuani Sedilis possessionem: alios restitutos in Capuæ ciuitatis nobilitatem, quam adhuc retinent cum titulorum splendore, ac dignitate. & dum hac exaramus, ac foras emittimus, eamdem denuo recuperare tentarunt Neapoli in Capuano Sedili . & nisi me fallit animus, credo eos esse assecuturos: nam, cum eorum tabulas ipse versassem, deprehendi originem illos ducere ex Ioanne Franco, Domino oppidorum Castrisac Putei Viui in Salentinis, qui Capuani Sedilis prærogatiua, Carolo II. regnante, potiebatur. At habeat Aelius, suam, illam excusationisne dicam, an ignorationis latebram? ad quam confugere subinde solet. certè illum præterire non debuerat, Matthæum Francum fuisse vnum ex ele-

ctis

cis nobilibus Neapolitanæ vrbis, qui ab Alphonfo Rege loco gratiæ impetrarunt, vt quinque viri, aut sexuiri ad suum arbitrium sedare, & componere possent leues rixas, si quæ oborirentur interdum inter Neapolitanos patritios eorumdem Sedilium nobiles. Quapropter nullo vnquam pacto. monere, ac testari ipse debuerat, Francorum tamiliam fuisse prorsus extinctam in Capuana tribu multo ante, quam ipsemer Aelius, vel sui maiores.

cognoscere corum aliquem potuissent.

În duobus præterea capitibus Aelius perperam labitur. quoi um in vno liuorem: in altero ignorationem (repugnantia enim loquitur) præ se sert fuam . Apparet primum liuoris, & inuidentiæ plenus. nam testatur plebeium fuisse patrem illius adolescentis, audacter ac temerè contendentis se, co quòd esset vnus de Nobilibus Nidij Sedilis, præstantiorem esse nobilitate generis, altero quodam, qui nobilitate Sedilis Portuenfis, poticbatur. enimuerò hoc neque conuenire familijs Nidi Sedilis ab ipsomet Aelio commemoratis:neque quadrare aptè poterat in eas, quas ætate sua in Sedile illud adlectas recesere omisit, quippe tunc temporis adeo splendide lautèque viuebant, vt ne summis quidem Regni, proceribus quicquam inuiderent. Deinde cum inscienter, ac falsò etiam docuisset (in quo ipsemet sibi visus est repugnare) Crispanos esse nouiter nobiles, nec admodum magni nominis, ac parum diuites: mox subdidit, eofdem esse præferendos extinctis, quarum ipse meminit, familijs, quæque præter nobilitatis antiquitatem ostentare possent multorum feudorum dominatum, ac præstantissimorum munerum excel-

## TIO VIN. NEAP. NOBILE

lentiam. Verumtamen non est à veritate dissentaneum, cum Crispanos, & de Summa, tum etiam Filimarinos nihil omnino cedere debere alijs Neapolitanorum vel nobilissimis familijs, siue spectes antiquitatis originem, quemadmodum supraostendimus, siue continuationem quamdam, ac seriem virorum heroicæ virtutis, qui in ijs samilijs continenter essoruerunt.



# DE DENTICIBVS

#### SYNODONTIS, AC STELLARVM.



#### AE LIVS.

DEntices, quibus insigne est Synodon piscis, Amal-phia nobiles fuisse centum ante Carolum 1. Regem annos ex ephemeridibus, quas mihi Colutius Coppulasiurisconsultus ostenditsclare liquet. Neapolim venisse Caroli 1. tempore arbitror: nam initio Regni Caroli II. eos in magistratu constitutos in Capuana sessione inuenio. indicium certè veteris eorum nobilitatis, cum ab initio corum aduentus absque controuersia in callegium nobilium adscitt fuerint, & in archings Regys multi Dentices milites inueniantur varys sub Regibus. Carolo demum III. Antonius Dentices cui Naccarella cognomen erat, Regij hospitij sene scallus ob spectutam virtutem creatus fortunam sui Regis vsque ad eius mortem secutus est. mox Ladislao Garoli filio eamdem sidem & operam prastans inter Regni proceres connumerari meruit, acceptis in obsequiorum pramium V.giano, Pefchice, Yschitella, & Varani lacus piscatione: quibus prouentibus se magnifice aluit, successoresque suos divites reliquit. Vigianum à suis posteris hodic

hodie quoque possidetur. Tschitellam, Peschicen, & lacus Varani partem nuper ad Sangrios translatas-vidimus, collocata Adriana Dentice virgine Ioanni Sangrio, ipsius Regis alumno. Alia, si qua sunt, huius familia ornamenta ignoro: ob ea tamen, qua retulimus, mihi
& vetusta, & nobilis familia videtur, atque inter alias
notabilis; cùm supra centum annos eam inter proceres
collocatam suisse videamus, & procerum cognatione illustrem. qua mihi non exigua nobilitatis pars esse videtur; cùm è cognationibus sanguinis paritas argui
possit: prasertim cùm in dandis, atque accipiendis doti-

bus seruari videtur aqualitas.

DENTICES, quibus dimidius leo cum tribus subiectis stellis insigne est, Surrentinos fuisse legimus: licet ex eadem origine cum Amalphitanis multi eos esse affirment. quod facile verum esse potest ob vrbium vicinitatem. De diversitate insignium nullam penitus causam inuenio. Nobiles esse citra controversiam hinc liquidò credendum est, quòd & in sessione Capuana, & Nidi promiscue recepti, magistratus ducentis ab hinc annis gessere, equites que plurimi insignes in marmoreis monumentis in ecclesia Cathedrali, & in ade D. Dominici, alisque sacris adibus hodie quoque videntur. Vsque ad Aragoneos Reges Caluium oppidum, Faicchium, Rocchettam prope Faicchium, atque Ducentam possedere. Hodie tamen pauperes modestissimam vitam ducunt.

#### VINDEX.

DEntices tametsi in diuersa hodie Sedilia distrahantur, in quibus adlecti sunt, diuersisque distinguantur gentilitijs insignibus: omnes tamen eiusdem sunt samiliæ, quæ Neapoli à Pandulpho

Den-

Dentice propagata est. Equidem existimo eam familiam originem quidem trahere ex vrbe Amalphi:sed inde Surrentum, Surrento Neapolim com. migrasse. siquidem Pandulphus ille, qui familiæ huiusce principatum obtinet, apprime laxum, amplumque possidebat in vrbe Surrento domicilium, in ea ciuitatis regione, que iam tum, atque hodie etiam Porta nuncupatur. Quin imo in area illius domicilij folo æquati, castellum inædificatum fuit à ciuibus Surrentinis a. Quocirca per- a 1272. A.p. quam nobilis omnino familia æstimanda est 249 deer. quemadmodum liquet ex perueteri syngrapha. exarata anno nostræ salutis CIO.C.LXXV. quaadmonemur, Regalem Denticem per generatores septem, quasi per totidem gradus descendisse ex Ioanne Dentice, qui in sua potestate ac ditione tenuerat ac titulo Comitis administrauerat oram omnem Amalphitanam ante annum ab ortu Christi millesimum b. Eiusdem claritudo nobilitatis coniectari quoque potest ex affinium colligatione, quæ ijs cum alijs iam dudum intercesserat. quippe in vrbe Neapoli Aquinos c, ac Siginulphos d, viros à splendore generis commendatissimos, assinitate sibi deninxerunt. Quo autem tempore Neapolim appulerint mihi planè non constat illud pro certo atque explorato habetur, illos, Manfredo Rege, potitos esse feudis in agro Neapolitano, atque vnà cum alijs ex nobilitate Neapolitana viris eumdem Regé fuisse prosecutos anno Domini CID.CC.LX. e quo quidem anno eduxit is exercitum extinguenda opprimendaque ecclesiastica ditioni: tenuisse præterea antiquitus sub suo dominatu Sfilicum Iapigiæ oppidum, quod à Philip-

b Lib. instrument. S. Lauren. Amalph. c Petri vxor Maria de Aquino 1305. D. pag 110. 13:7.D. pag. 135 ater. 236. àter. d Agnes coniux Recardi Sigin.1311.0. pag.69. e Petrus in edit. monumo

po

fFasc.48.pag. 148.àter. 1404.4 p.88. po venditum fuit Roberto Tomacello. f

Verumtamen maiores suos, quotquot fuerunt, omnes virtutesatque authoritate longè præcucurrit Franciscus cognomento Naccarella, quod commentitium, schumque fuit à Gallis, eorumque idiomate valet, colluni tortum, tortam cnim cernicem vir ille gerebar fine natura, fine militari aliquo casa. Eius porro fuit maxima virtutis opinio apud omnes, magnaque existimatio apud Carolum III. cuius fuit Cambellanus, ac maximus Palatij xconomus, 8 in eiusque exercitu versatus primum, cum ille Neapolim armorum vi cepit: mox etiam cum Apuliam contendit aduersus RegemAloysium prælio dimicaturus h.Quare in suorum officiorum remunerationem obtinuit à benefico Rege Montem Draconis, oppidum in Campania anno nosteæ saluris CIO. CCC. LXXXI. i Eodem etiam anno iussus dimouere Dyrrachij Ducissa de ditione omni, ac potestate, quam illa in prouincijs Apulia, ac Samnio retinebat, affecutus est facultatem non solum in suam potestatem, nutumque vindicandi ea omnia oppida tum Appula tum Samnitica, verum etiam vicarios, si opus fuisset, in idem regimen substituendi k. Duobus post. annis eiusdem Regis concessu, ac munere habuit iuridicam omnem dominationem, quam Iordanis de Aquanina, qui ab ipso desciuerat, possidebat 1. Demum profecutus est Carolum Regem in Pannoniam abeuntem, vbi non fine maximo animi fui dolore illum à Pannonijs per infidias interemptum vidit m. Mox Neapolim cum reuertisset, eadem fide animique constantia Ladislaum Regem, adhuc adolescentem assectatus est: à quo postmo-

dum

g 1385. p.35.

h Constant p. 197.212.

i 1381.p.240.

k 1381.p.345

1.

l 1382. 1383. pag.316.

m Constan. p.

dum Vigiano, S.Iulianon, Peschice, Yschitella, ac Varano o donatus fuit: & Capuæ vrbis administrationem precario obtinuit P. factus denique vnus ex quinque viris, qui Regno loco Regis in Pannoniam abeuntis præessent 4. Quibus omnibus vel animi ornamentis, vel fortunæ bonis successit eius gnatus Antonius, qui etiam, Naccarella, cognomen hereditarium habuit, neque cognomento, neque fidelitate, aut animi robore quicquam à patre degener. Atque ab hac radice pullularunt Dentices omnes de Synodonte pisce, à Capuano Sedili insignes.

AD Ioannem verò Francisci fratrem, cui fistè inditum est cognomen à vulgo Carestia, suæ familiæ primordia referunt Dentices Stellarum, qui Capuani Sedilis beneficio fruebantur antiquitus: hodie verò in Nidio Sedili ostentant nobilitatem fuam. Fuit autem ille apud Reginam Ioannam gratiofissimus, à qua fuit in Regiæ domus familiaritatem admissus, in dominatum multorum oppidorum euectus, nimirum Calium, Francolisij, Iensani, Casalis Noui, Vetranæ r : factus denique eius Palatij maximus æconomus s. Verùm lapsu temporum ex illo gratiæ gradu, in quem eum Regina extulerat, nescio quo casu corruit: atque vnà cum Perrhino eius gnato traditus est in custodiam, è qua educi haud potuit, nisi loco mulctæ redditis Calibus, & Francolisio . Sed Ioannes postea ab Alphonso Rege I. in Calium possessionem restitutus est u. suscepit quoque Ioannes, præter Perrhinum, filios duos, marem alterum, qui Iacobus, alteram teminam, quæ Catharina vocabatur. Hæc nupra fuit cum Matthæo de Marra, Serini

n Fafc. 82. p. 186. 1392. p. 186. 0 1392.1393 pag. 164. ater. p1398. pag. q 1410. pag. 1370

r Fasc. 22. p. 1 1423. p.15.

t 1423. pag. 237. u Quinter.1. Reg. Alph. I. pag.20.

#### FIG VIN. NEAP. NOBIL.

Domino:humataque in sacello, quod est in celebri templo Montis Virginis, vbi insignia vtriusque samiliæ, Marræ scilicet, & Denticis cum stellis conspiciuntur. Iacobus porro etiam Carestia, quemadmodum eius pater, vulgo est vocitatus. is cùm ab Rege Ferdinando Genuam, ac Mediolanum ad grauissima negotia legandus esset, habuit oppidum Fragnitum concessu, ac munere eius dem Regis disertè assirmantis se ideo concessisse, vt eò suam coniugem ducere, atque illic inhabitare vnà cum tota familia posset. Perrhinus deinde vxorem duxit Isabellam de Ratta, Comitis Casertani neptem: ex quibus ortus est Tuzillus Loretelli, Sicizani, ac Torellæ dominus. x

x Histo Marra familom so apud Vindicemo

Atque ex his omnibus liquidò apparet, familiæ claritate vtique maxima fuisse Dentices, qui ad antiquitatem splendoremque originis adiecerunt præclarissimarum affinitatum necessitudines, ac dominatum plusquam sexdecim castellorum. Quæ omnia armorum viribus, atque heroicis virtutibus, sibi compararunt.

# DE AIOSSIS



AE, L I V S.

🔏 Iossos nobiles è Germania venisse liquet ex veteri Federici II. Casaris prinilegio, dum Landulpho Aiosso Roccha sicca castellum concedit, asserens, Landulphum difficillimis suis temporibus cum valida equitum turma è Germania venisse, atque plures annos fortiter, ac fideliter operam nauasse. Huius posteri equites probi, sed non admodum dinites extitere vsque ad Caroli III. Regis atatem, qua Martucius Aiossus, equitum prefectus, post partum à suo Rege Regnum, aliquot castella muneris vice consecutus est: in quibus Flumariam fuisse inuenio, quam breuissimo tempore possedere.nam mortuo Carolo Rege, Raimundus Vrsinus Baucius eius successores paruo negotio è dominatu expulit. Succedente deinde tempore vsque ad hodiernum diens pauperes vixere; sed nobilitatem adhuc praseferuns generis.

#### V I N D E X.

E Xtincta iam funt in Capuano Sedili Aiossorum capita omnia. Verumtamen extat ex ijs.

non nemo in Sedili Portus. sed hic etiam propediem extinguentur, superstite dumtaxat vno Antonio, quicum mihi maxima intercedit necessitudo, nempe cum religiosissimo viro tum à moribus, tum etiam à litteris vel Regio congressu, vel Pontificia consuetudine dignissimo. Qua verò ratione ex vno in alterum Sedile gradum fecerint, nondum certum, atque exploratum habeo: probè tamen noui iam inde ab Sueuis Regibus eos fuisse feudatarios. postea verò, Rege Carolo II. Landulphus alter, ac diuersus ab eo, quem memorat Aelius, fuit multorum feudorum possessor a , atque ab eo Rege ad maxima negotia adhibitus. fuit enim Terræ Bariensis præses b, ac legatus ad Genuenses cum absoluto concludenda pacis arbitrio c. Deinde verò Martucius Aiossus fuit vnus è ducibus Caroli III. arque opportunus author, vt Rex ille Neapoli vrbe potiretur, excluso Othone Bransuichio. nam cum Martucius ipse, ac Palame. des Bozzutus cum militum manu irrumperent in portam vrbis non vigilanter custoditam, & cum plausu quodam Caroli nomen inclamarent; effecerunt, vt Rex cum reliquis suis copijs ciuitatem. iniret XVII.Kal.Iulias, Anno CIO. CCC. LXXXI.d

128\$. C. pag. 202. 1289. A. pag. 28. 2 1290. C. p. 27. b 1269. B. p. 158. 1295. 1296. W.pag.160. C 1299.1300 B.pag.272.

d Annal.Dueis Montis Leonis.

# DE BRANCACIIS.





L Ι

Rancacy licet sexcentis ab hinc annis Neapolitani 🔰 reperiantur , eos è Pausilypo monte venisse liquidò constat: vbi ante Normandos Principes frequentissimus erat vicus, quem postea Neapolis amplitudo exinaniuit,sicut finitimas alias ciuitates, adlecta ad se nobilitate, deflorauit. Vispullus Pancratif filius anno Christi fere nongentesimo Pausilypi valde locuples tribus cum filijs Neapolim venit, domumque sibi in ea regione, quam Giugiulam à quadam arbore vocantscomparauit magnificam cum sacello, quod hodie quoque excat. Huius testamentum vidi rudibus litteris Longo.

bardis

bardis, adeo temporis iniuria attritis, ut vix pauca ex eo percipi potuerint preter testatoris & trium eius siliorum nomina; quorum primus Barnabas, secundus Leo, tertius Sergius appellatus est. Hinc Brancacij omnes fluxere, quorum multi ante Neapolim Regibus subditamin vetustis monumentis leguntur. Venientibus deinde Regibus Brancacy in primis se insinuauere, & ciuilibus ac bellicis artibus floruere. Verum familie numerositate effectum est, vt, dum studio glorie certatim alter alterum rerum gestarum fama, & egregiorum facinorum decore vincere contendit, seipsos insignium differentia diviferent inam cum verustum eorum insigne essent quatuor leonum pedes, bini hinc & hinc trabeatim dispositi, aly ob egregiorum facinorum testimonium à Regibus impetrauere, ut leonis pedes interposita cruce distinguerentur aly addito pedum leoninorum numerostrabem à summo deorsum inter pedes posuere aut pictis aquilis, aut variorum pelle coopertam. alij trabem obliquam, que duos superiores pedes ab inferioribus diuideret: ut in tot marmoreis sepulcris hodie quoque in ade D. Dominici videri potest: quibus sepulcris hec super alias omnes Regni familias abundat; non modò nobilitatis eius, sed multitudinis militum certissimum testimonium. Tot tamen equitum virtutibus oppidorum aut castellorum dominia data non inuenio ante Paulum Brancacium, cui Nuceria Comitatum Ladislaus Rex dono dedit: licet modico illum tempore tenuerit.nam, mortuo Ladislao, Zuruli eo tempore admodum potentes Nuceriam recuperauere. Eodem ferme tempore Thomas Brancacius Celia in Salentinis dominus effectus est. Pauli tamen successoribus, amissa Nuceria, Trentula, & Lorianum, vici agri Capuani superfuere, quos eius posteri adhuc possident: alique aliquot castella

stella à Ladislai tempore vsque ad Ferdinandum tenuere. Sed ex ijs Brancacijs, quos vulgo Briacos dicunt, multi ctiam castella possedere eo tempore: & mea memoria Marinus vir seueritate & bellicis laudibus insignis, post debellatos proceres Regni rebelles, Noix Comes creatus est. Hodie tamen ex hac familia, prater loannem, qui Grumi, vici in agro Auersano dominus est, nemo interbarones, aut proceres numeratur.

### VINDEX.

TE cuiquam infolens, ac peregrinum videatur, familiam víque adeo nobilem, qualem esse Brancaciam nemo non confitetur, trahere sui generis initium ex ignobili, humilique pago, Pausilypo; aggreditur Aelius suo more comminisci, eiusmodi pagum ampli, laxique ædificij olim formam tenuisse, aliaque subnectere, quibus nemo suffragatur, ne is quidem, qui antiquitatis perquam studiosus de eo vico tam accurate scripsit 2. nam de istis veteris Pausilypi siue domicilijs, siue basilicis vestigium extat in præsentia planè nullum, nullæ apparent parietinæ. Quare semper equidem ratus sum, Brancaciorum familiam suorum natalium originem ex Neapolitano solo deduxisse. quoniam verò multas possessiones, ac prædia Paufilypi tenucrunt, datus est coniectandi locus, illos esse ex co pago oriundos, quasi verò non possent Neapolitani viri nobilitate infignes fortunæ bonis in eo pago affluere, qui nobilissimo cuique Neapolitanorum in amore, atque delitijs semper fuit. Quo circa tyrocinium suæ nobilitatis antiquitus in vrbe Neapoli Brancacij posuere primum:

a Capac. in hist. Neapols pag. 367.

adiecere postmodum nobilitati (vti scripturæ docuerunt) feudorum splendorem iam inde ab Normandorum Regum temporibus, quando Marinus multorum seudorum magnus erat Dominus, ac lautus Baro: & quamquam in scripturis minimè explicantur seudorum nomina sigillatim; ea tamen suisse & numero plura, & amplitudine magna coniectare sas est ex subsidio, quod ratione seudorum tribuere Regibus debebat, Terræ Sanctæ in libertatem vindicandæ, subsidium autem erat, vt contribueret pedites XV. qui in veteri scriptura dicuntur Seruientes; ac milites VIII. cum singulis equis singulos: qui in veteri scriptura dicuntur absolutè, Milites.

h Inedit.mos num. e 1329. F. p. 55. d 1381. pag. 198. fasc 48. pag.147. e Eodem fa∫c∘. 48. f an. 1 294. g an.1384. h an.1408. i an.141**1**. Ciac.p.798.C. 992.F.1070. E.1088.C.

Neque verò ante Ladislaum Regem issem Brancacis deerant castellorum possessiones: nam, vt nihil dicam de Brancacis ferme quindecim Mansredi & Caroli I.Regum ætate feudalium bonorum diuitibus is sonnes suit Legoniani, Collis Domnici, Aquauiuæ, & Altauillæ possession Samnio. Thomas suit baro Roccæ de Euandro, Maleti, Ortæ, Cilentiæ, & Grumi d. Magdalenas suit domina Roccæ Gulielmi, & Vineæ Castrensis e. Alique aliorum feudorum compotes.

Denique ad ornamenta alia tam illustris familiæ addere non cessabo Romanæ Purpuræ nitorem, ad quem Landulphus f, Rainaldus g, Ludouicus h,

ac Thomas i promoti meritò fuere.

### DE PIGNATELLIS



### AE LIVS.

Roximi Brancacijs antiquitate funt Pignatelli nobiles, quos ex Acerris venisse reliquia huius familia, qua ibi remansere per plures annos, plane docent. que reliquie etiam Caserte incolatum fecisse reperiuntur . Hinc Neapolitanorum Regum temporibus in eodem archiuy libro leguntur multi Pignatelli milites e Caserta, atque Acerris, multique Neapolitani. Et si quis forte arguat, eos prius Neapolitanos fuisse, & inde Acerras illorum partem, Casertamque petissse ; natura tamen ipfa, que semper mutationem de bono in melius suadet, coniecturam penitus extinguit: prasertim cum à paupertate id procedere non videatur. Utrique enim milites leguntur, & vtrifque bonorum concessiones,& prinilegia à Regibus indulgentur. Sed in scripturis antiquis anni GID .C.XC.Neapolitani reperiuntur, & signanter in quodam diplomate, quod est apud Nicolaum Mariam Garacciolum, incipies: Aliernus Cutonus, ubi inter Decuriones, qui Neapolitanam Rempublicam administrabant, quos Comestabulos appeliabant, unus è Pignatellis legitur . Ideo quibus temporibus Neapolim

venerint, affirmare non audeo:nec qui ex eis Normandorum, aut Sueuorum Regum tempore clari fuerint. Verum liquidò constat, Petrum Pignatellum unum ex illis fuisse, qui Carolo 1. Regi venienti cinitatis nomine claues obtulerunt, & fidelitatis iuramentum prastiterunt. Continuatis deinde temporibus & in Nidi sessione primary, & apud Reges non parue authoritati fuifse leguntur. nam licet pauca admodum castella possederint, in quibus Fagianum, ac Sanctum Stephanum fuifse legimus, multi Provinciarum prasides, ac arcium prafetti : multi denique rusticorum feudorum domini, diuites & splendidi leguntur . Ab Aragoneo tamen Alphonso Rege familia hac in maximam egestatem redacta fuit, ac proxima excidio; ni eam Carolus, & Cafar patrueles paucis ante annis fulsissent. Carolus sua virtute,& filiorum:illustri Casar magistratu,quem Magni Camerary Locumtenentem dicunt. Viuit hodie Hector e Caroli filys maior natu ; item & Fabritius Hierofolymitanus eques, Baroli prior, viri amplissimi . Hector Montem Leonem, & Mottulam Aragoneorum Regum munere possidet; sed maiora illi auguror. Casar duobus filijs singulas virgines vxores dedit, quarum una Turittum, altera Martinianum ad hanc familiam tran-Rulit.

### V I N D E X.

Votidiano vsu didicimus, nobilissimum, quemque Neapolitanorum consuesse Neapoli, è ciuitate nobilissima immigrare in pusillas vrbes, vel castella, vbi prædia, aliane possidet fortunæ bona. quò faciliùs in ijs augere possit facultates suas, sibique comparare alias feudales opes

ad suæ gentis incrementum, & amplitudinem. quæ domicilij locique mutatio, quoniam est de bono in melius, tantum abest à vituperatione aliqua,vt plurima etiam laude digna videatur. Quare stolidum me, ac mentis impotem existimarem, si quicquam laborarem in confutanda Aelij stultitia, qui cum Pignatellos esse in vrbe Neapoli multò vetustissima nobilitatis vitro fateatur; contendit tamen eius nobilitatis primordia repetendaesse ex Acerris, atque è Caserta, vbi pleraques tabularum priscarum monumenta apertè declarant, eos esse longè recentiores: quippe è locorum angustijs ad civitates amplissimas, ac splendidissimas fieri mutatio solet. & illi quidem ostendunt sui generis nobilitatem iam diu storuisse Neapoli tum ex magistratibus obitis sexcentos ab hinc annos, tum verò etiam ex feudorum possessione.constat siquidem huiusce familiæ sex viros patritios propter feudorum possessionem in agro Neapolitano, meruisse in Manfredi Regis exercitu, quemo ille aduersus Alexandrum IV. Pontificem Max. conscripsit, & comparauit <sup>a</sup>. Quin etiam ex vas- <sup>a</sup> In edit.mo-sallorum possessione intra Neapolitanæ vrbis num.

mænia <sup>b</sup> colligitur, eos suisse barones magni no
146. minis, iam tum ab Normandorum Regum ætate, qui ciusmodi dominatum tantummodo concessere. Accedit eodem, quòd, præter Montem Leoné, ac Mottulam, complexi funt fuæ potestatis, ac ditionis gremio Fasianum, Sanctum Stephanum, Turittum, Castrinianum Montemurrum, Nouam, Roccam de Aspro, & Ioam c. Ac belli pacisque temporibus concessu Regum primarijs vsquequaque muneribus perfuncti sunt.

146.

c 1404. pag. 39.177. Campanilius pag.178.

DE

## DE CARRAFIS



### AE LIVS.

Arrafeorum familia, vt in Caracciolis Rubeis di-ximus , è Sigifmundis Pifanis ciuibus oriunda, Neapolim paulo plus trecentis ab hinc annis venit.Hac familia, licet ab uno eodemque stipite manet, duplex est: viraque certé nobilis ; sed ea , que de Spina cognomen habet, antiqua castellorum posse ssione nobilior: nam à Caroli I. Regis tempore in Aprutio supra viginti castella vsque ad hodiernum diem possedisse videmus, continuata per CC.XXX. ferme annos successorum serie vsque ad Bartholomaum hunc. Ostentant ctiam huius familia decorem vetustissima prinilegia vici Pascharola: qui nicus hodie quoque possidetur à filijs Galeotti Carrafa, strenui equitum prefecti: è quibus Andreas, & Aloysius eques Hierosolymitanus hodie Regi Federico adeò cari militant, ut ambo spem præbeant se maiorum decorem & fortunam superaturos. Nuper verò Ioannes ex eadem familia Policastrensem Comitatum adeptus oft. Pars altera, qua fine spina gestat insignia, semper summa in egestate permansit: quippe temui rusticorum pradiorum in agro Acerrano, atque Auer-

Auersano prouentu à Caroli I. tempore vsque ad patrum nostrorum memoriam agrè se in patritia dignitate substentauit. quo tempore Malitia Carrafa, virfortuna & virtute insignis se, familiamque omnem. ab humili statu in quem videmus, splendorem eleuauit ... de quo res ipsa me admonet, ut pauca referam, fortasse infelicibus profutura, dum fortuna vices inde cognoscent. Malitie pater fuit Ioannellus Carrafa, mater Mariella, aut Marella Marescalca, Auersana, mediocrigenere nata; è qua Ioannellus nouem suscept liberos; mares tres, Gurellum scilicet, & Malitiam, aliumque obscuri nominis. Feminas sexte quibus vnam dumtaxat Iserio Guindacio, viro patritio, sed admodum pauperi, nuptui tradidit; aliam Marino de Nursia, armigero Iacobi Caldora celeberrimi Ducis alumno; aliam Rai-. naldo Sicardo, Stabiano; aliam Petro de Lamberto Ba-. rensi: ceteras duas sacris initiauit in monasterio S., Ioannis ad Nidum . Verum Gurellus adolescentiam egressus paterna domus paupertatem fastidiens in militiam profectus est: in qua dum strennè se gerit, Ladislai Regis gratiam adeptus, ab eo castrorum prafectus,, quem Gallico more Marcfcalcum appellant, creatus est. magistratus certè optimo cuique militum optabilis, cuius prouentus ad quinquaginta auri uncias ascendite Legitur quoque in Regy Archiny libris Ladislai Regis privilegium, in quo Gurello, & eius successoribus Rex muneris loco logiam Genuensium dono dedit:qua aucto patrimonio. Gurrellus honorifice vixit, & moriens in mediocri fortuna filios reliquit.de quibus, quoniam nemo adhuc equestrem ordinem transcendit, non est vt amplius loquar . At Malitia secundieri vsus fortuna, cum effet civilibus magis artibus, quam armis aptior, nacrus occasionem illius temporis, quo Ioanna II. Regi-

na, ob vite intemperantiam alienatis ab se Principum animis, Neapolitanorum auxilio indigebat, se ssionem Nidi perpetuò in Regina side atque obsequio continuit. tantum sibi modestia ac prudentia apud suos contribules authoritatis comparauerat. Qua de causa in Regina familiaritatem introductus, Martino Pontifici primum, mox Alphonso Regi orator missus, adeo in utraque legatione profecit, vt Martinum Regina pacatiorem reddiderit, & Alphonsum Regem, omnibus eius confiliarys inuitis, ad ferendam Regina opem compulerit. qua res Reginam impulit, vt Francisco eius filio primogenito Mariam Auriliam, Splendidissimi equitis filiam, Vici è Pantano dominam in uxorem tradiderit, inuitis ac frustra reclamantibus Aurilia gentis principibus, qui ea tempestate sex Comitatus, & innumera pene castella possidebant ; & in familia lices nobili claritatis nouitaiem indignabantur. Hecsprater Vicumadotis nomine marito tradidit domos plurimas Neapoli prope S. Seuerini canobium subi hodie Francisci succesfores habitant. Ex ea nati funt Carolus, Olinerius, quem S.R.E.Cardinalem videmus;& Alexander. Franciscus igitur primus fuit è Garrafiorum familia, qua de Statera dicitur, qui feudum nobile possedit. Ex illo tempore Malitia vir prudens, cum Alphonsum Regem potentissimum cerncret, & in controuersia, quam de Regno cum Ducibus Andegauensibus habebat, superiorem euasurum divinaret, moriens filios, quos fex, & optimos habebat, ad Alphonsi partes capessendas hortatus est. Fily dicto audientes patris in hanc, quam videmus, amplitudinem feliciter peruencre. nam Diomedes è filijs atate minors sed virtute maximus omniŭ,domi forisy,Regi Alphonso primum, mon Ferdinando eius filio talem operam prastititzvi statim-finito Andegauensi bellozen Magdaloniz paucis

paucis etiam post annis Gerreti Gomitem creauerit, ac deinde perpetuò inter intimos & cariores habuerit, pene traditis in eius manibus Regni gubernaculis. que effettum eft, vi,annuente Rege, fratres, affinesque omnes in calum euexerit, cum cos maximis affinitatibus, ampli simisque magistratibus decorauit; quorum gratia Lagonissarum, Molisiorum, & Camponiscorum procerum oppida, castella, atque opes amplissima ad eos transierint. Fortuna rerum domina nobilissimas familias prosternente, vt Malitia natos, nepotesque honestares.qui quidem eius muneribus diuites effecti, frugalitate ac parsimonia quotidie ditiores enadunt, & hucusque oppida, atque castella, vicosque prope centum sibi peperere: & Comitatus titulum fastidientes, ex eis Albericus Ariani Dux factus est: & Ioannes Vincentius Montis Herculis Marchio. Nec modico huic familia fauori & ornamento est Oliverius Cardinalis amplissimus, cuius virtute & authoritate quamplurimi Patriarcha, Metropolitani, & Prasules amplissimis sacerdotus ornati hodie in hac familia recensentur.

### VINDEX.

Amiliarum nulla cognitionem habet æquè certam, & euidentem de sui generis origine, atque habet Carraseorum familia. siquidem constat non modò è scripturarum prope innumerabilium, sed è multorum etiam marmorum monumentis, quæ in æde S. Dominici iam diu extiterunt, & extant, illam non esse diuersam à familia. Caracciolorum, sed planè eamdem. Multa tamende illa fabulati sunt scriptores, alij assirmantes eius gentis primordia deduci ex familia. Sigismunda,

R qua

quæ Pisis, in celebri Erruriæ vrbe vehementer efstoruit, medio Conrado quodam: qui quoniam. Sardiniam, regnum ab Stephano eius patre conquisitum asperè atrociterque rexisset, Sardinia exactus à populis, Neapolim se conferre coactus est. Alij asseruerunt, eius getis initia repeti à familia Korczac, quæ in Regno Polonia mirificè viget, cuius familiæ quidam Jua virtute, ac strenuitate perfecit, vt Rex Pannoniæ esset, atque appellaretur. Et ad commenti sui soliditatem adstruunt, ab vtraque familia stemmata eadem ostentari : adduntque vocabulum, Korczac, Polonorum lingua, fignificare vas illud vitreum, quod Græci pidani: Itali indigitamus, Carrafa. Que omnia speciosaquidem primo aspectu videntur; at si quis intueatur attentiùs, perniciosa omnino deprehendet nobilitati,& amplitudini Carrafeorum.nam si numerum annorum spectes, iuxta horum sententiam. per trecentos ferme annos nobilissimæ familiæ splendor, & excellentia abiecta, atque depressa iacuisfent. nam vbi terrarum tamdiu delituit? cur tam. diuturno vsa silentio? nempe ab anno Christi Domini CIO.quo anno aiunt illam ex vrbe Pisis, aut Polonia regno venisse Neapolim, vsque ad annum millesimum trecentesimum, hoc est vsque ad vltimam Caroli II.Regis ætatem, nullum apparet tam amplæ familiæ vestigium;nullam edidere vocemtam firmæ, ac resonantes phialæ: ne nomen quidem Carrafeorum auditum vnquam fuerat ante-Caroli II. Regis ætatem . atqui cum antiquissima. Caracciolorum familia iam pridem extiterat, & vnum idemque erat vtrorumque cognomen. Cùm primum apparere, & in lucem prodire capisset;

tunc

Silues. Petrasacta in symb. beroicis.

tunc enimuero quasi ortam agnouimus vnà cumfamilia Caracciolorum:tunc intelleximus alteram alteri suam lucem communicasse. Hinc legere est in Matthæi sepulcro.

HIC REQUIESCIT DOMINUS MATTHEUS CARACZOLUS, DICTUS CARRAFA MILES QUI OBIIT ANNO DOMINI M.CCC.XV.DIE IV. MEN. NOVEMB. XIV. INDIC.

Et in sepulcro Thomæ.

HIC IACET CORPVS QUONDAM NOBILIS VIRI DOMINI THOMASII CARACZOLI DICTI CARRAFE DE NEAPOLI QVI OBIIT ANNO DOMINI M.CCC.XXXVI. DIE XXVIII. MEN. DECEMB. V. INDIC.

Et in illo Gurrelli.

HIC IACET NOBILIS ET STRENVVS MILES DOMINVS GVRRELLVS CARACZOLVS DIC TVS CARRAFA DE NEAPOLI REGNI SICI LIE MARESCALLVS QVI OBIIT ANNO DO MINI M.CCCC.I. DIE XI.NOVEM.XI.INDIC. Et in facello Comitum Policastrensium.

HIC IACET CORPVS DOMINI BARTHOLO-MEI CARACZVLI DICTI CARRAFE DE NEA POLI MILITIS MAGNE REGIE REGINALIS QVE CVRIE MAGISTRI RATIONALIS QVI OBIIT ANNO DOMINI M.CCC.LXII. DIE MERCRII VII. INDIC.

Et rursus ibidé in Lætitiæ Caracciolæ monuméto. HIC REQVIESCIT CORPVS DOMINE LETI TIE CARACZOLE PRIVS RELICTE QVONDAM DOMINI PHILIPPI CARACZOLI DIC TI CARRAFE ET SECVNDO DOMINI BAR THOLOMEI BVLCANI QVE OBIIT ANNO

R 2 DO.

DOMINI M.CCC.XL. DIE VLTIMO MEN. IA NVAR. VIII.INDIC.

Dux Guardia in familia Fossacea pag. 156.
Franc de Petris in histor. fam Carac. à pag. 123.

Quin & in Regestis regijs passim legitur Andreas Caracciolus dictus Carrafa, Petrus Caracciolus dictus Carrafa, Nicolaus Caracciolus dictus Carrafa: Antonius Caracciolus dictus Carrafa dictus Malitia. Item Ligorius, Carolus, Malitia, omnes Caraccioli, & Carrafa dicti.

Itaque dux illæ familiæ, tanquam palmites duo ex eadem vite existentes, vnam eamdemque constauere familiam. Verumtamen anno Domini CIO. CCC. non re distractæ, sed nomine, altera Caracciola, altera Carrasa cognominari cæpta est. Hac igitur computatione Carraseorum generi septingenti serme antiquitatis anni, quos non nemo scriptorum abstulerat, restituuntur: formaturque samilia, qua, si annos numeres, nulla antiquior; si virorum, quasi heroum capita recenseas, nulla numerosior; si seudorum ac titulorum multitudinem, nulla opulentior; si magnitudinem honorum ac dignitatum siue secularium, siue ecclesiasticarum, nulla illustrior.

Sed hic mihi Aelius videtur obstrepere, atque obijcere Aurilias tanquam grauius quiddam serentes, & quasi indignantes coniugium, quo Franciscus. Carrasa cum Maria Aurilia iungi conabatur. Sed ea indignatio non eò oborta est, quòd ambo non essent æquè illustres, ac generosi (hoc enim rati argui dementiæ meritò possent) sed quia, cùm esset Maria adita quadam hereditate maxime locuples, malebant eius propinqui, cognatiue adeo opulentam, lautamque dotem intra sua familiæ sines retineri, quàm ad alienam gentem immigrare.

## DE SPINELLIS,



### AE LIVS.

Pinellos, qui hodie in sessione Nidi inter nobiles Inumerantur, quibus insigne est in obliqua trabe tres stella superimposita; è Summa venisse, nemo rerum Neapolitanarum mediocriter gnarus est, qui nesciat. nam & in pluribus instrumetis testamentisque id me legisse memini: & Paulus è Caieta, idiota quidem vir, sed multo rerum vsu,& memoria prope singularis, qui in agro Vesuuino a maioribus suis aliquot pradia tenet relicta, retulit mihi se ab auo, qui Ioanna Regina tempore adolescens fuerat, intellexisse, horum, qui Neapoli erant, cognatos, gentiles que illius Regina tempore Summa municipales magistratus gessisse. Extant etiam hodie Spinella gentis incunabula in illo oppido, & via, qua vulgo dicitur, Ad Spinellos. Extat etiam Iacobutij Spinelli Regio in archinio petitio Regi Roberto oblata, Regis ipsius privilegio inferta, qua gentilibus suis Spinellis de Summa immunitatem fiscalium collectarum obtinuit : que cum archiuÿ libro in manus clari simi viri Ioannis Baptista Spinelli, me procurante, ab Aloysio de Raimo tradita est. Verum in prinatis & in publi-

cis scripturis etiam quo tempore Summa erant, milites, & nobiles nominatos inuenio. Neapolim à Caroli II.tepore venisse arbitror: nam antea neminem ex hac familia me Neapoli reperisse memini . Primus ex ea, de quo nobilis fama loquitur, fuit Nannus Spinellus, Dux Sfortiana disciplina insignis, de quo in Blondo, atque Sabellico plura, ni fallor, & egregia facinora leguntur. qui, ni Francisco Sfortia suo Duci fidem seruare maluisset, quàm Alphonsum sequi Regem , Neapolitanum Regnum armis repetentem; nimirum inter Regni proceres & ipse fuisset, & eius posteri fortasse nunc etiam essent. Aetate verò nostra lacobus Spinellus, qui Seminariam à Ferdinando II. difficillimis illis temporibus obtinuit; & Ioannes Baptista Regius Consiliarius sunt huirs familia non modica ornameta. horum maior frater Summontem, & Rocchettam possidet, ni fallor, à Ferdinando Rege eorum patri concessam. Est & Pyrrhus Ioannes eques insignis, & Blascus eius frater: quos Federicus Rex inter aulicos cariores habet.

### VINDEX.

Létigalia, quæ à vassallis Catholico Regi penduntur, hodieque vocantur solutiones siscales, seu cabellæ; collectæ dicebantur antiquitus. eas collectas soluere singuli debebant, ac viritim taxabantur in illo, quem apud magistratum professi esfent, loco pro possessione prædiorum ac facultatum. Quo factum est, vt nobilium Neapolitanorum plerique in antiquis scripturis legantur cum cognominibus diuersorum oppidorum, eo quòd diuersa professi suerint apud magistratum oppidorum nomina, in quibus oppidis sundos quisque, suos

suos, aut feuda possideret. Hinc Caracciolorum. alij dicti funt exTerra Hydrunti, alij ex vrbe Manfredonia; alij ex vrbe Suessa; ex vrbe Surrento alij. Capicij ex Lupijs, ex Auerfa. Brancacij ex Teano Sidicino. Latri ex Anglono, ex Triuento, ex Comitatu Molisij. Filimarini ex vrbe Capua: propterea. quòd ijs in locis sua possiderent prædia, vel certè domicilium haberent. Spinelli denique dicti sunt de Summa, opppido ad Vesuuj radices. Verumtamen antiquissima quæque monumenta ostendunt, Spinellos ortum fortitos esse suum ex vrbe Neapoli:quandoquidem in Neapolitanorum militum, ac feudatariorum censum relati sunt. Vnus de ijs fuit Fridericus miles ac feudatarius, Rege Manfredo. & ante hunc, regnante Imperatore Frideri. sar. Pagani co II. floruit Adinulphus, nepos Thomæ Acerrarum Comitis, & maritus Altrudæ Ailano, & Longano potiuntis. Floruit item Adinulphus Rocca Albanensis possessor Caroli I. ætate. Galassus autem ac Thomas fuerunt Domini Græcij, Ferrariæ, Sauignani, Speronasini, S.Bartholomai, ac S.Blasij ætate Caroli II.

In edit. mo-Ammir.p.12. Hist.m.s.Caibid. Fasc. 58. pag. 159. sub Car. 1292.B.p.43. 1292. 1293. A.pag.18.42.



### AE LIVS.

Ndreas Marramaldus (vt è gentilitia, certaque chronica videre licet) Amalphia oriundus, vir strenuus & maritima militia apprime peritus, quo tempore Carolus I. Siciliam recuperare conabatur, mul. tarum triremium Dux effectus est. Aduersante demum Carolo Regi fortuna, Andreas Neapolim cum uniuersa familia se contulit. Verum multis post Spinellos annis inter Nidi nobiles Marramaldos inuenio multi tamen sub omnibus Gallica stirpis Regibus florucre:prasertim, Roberti Regis tempore , Guglielmus Francisci Petrar · cha familiaris, & Regi admodum carus; & Landul. phus, cuius hodie etiam apud me scripta extant: è quibus bonam earum rerum, quas dixi, partem sumpsi. Fuit ex hac familia Landulphus alter Cardinalis, cuius insignia in gentilitio corum sacello ad adem D.Dominici hodie quoque videmus. Castella oppidaque neminem ex his possedisse reperi, præter vicum Lusciani in agro Auersano, antiquissimum Marramalda gentis patrimonium.

## VIN. NEAP, NOBIL: 137

### VINDEX.

NON dum à Carolo desciverant Siculi, non dum Regnum Siciliginiuerat Carolus, cum lares Neapoli suos fixere Marramauri Landulphus, & Ioannes, qui Manfredo Regi Romanam expugnationem instruents pro feudis inseruiere a : nec a In edit. 1182 ita post multò Marinus, & Cassandra multa in agro num. Neapolitano possedere bona seudalia b . Et præter b Ibidem. Feulum Caroli III. munere Luxani ditione auctum c, Paulus Antonius Filictum in Samnio d, alter vero Landulphus Molam in Peucetia e tenuere. Quo circa nec Andreas (quemadmodum Ae- fam. lius comminiscitur) familiam Neapolim transuexit primus: neque oppidum dumtaxat vnum Mar- pag.279; ramauri dominatu tenuerunt suo.

C Fasc. 23. p. d Ammir. in Sanseuerina e Quint. 12,



## DE YVLCANIS



### AE LIVS.

TVlcani è Surrento oriundi Neapolim venere Federici II. Ultimis temporibus, & inter magistratus Neapolitanes ab illa atate vsque ad nostram frequenter inueniuntur. Eorum magnificentia testis est cum amplissima domo turris quadrangularis quadriuio superimposita, quam Arcum appellant. Fuit hac familia Vrbani VI. Pont. tempore Cardinali ornata 🤉 👉 quamplurium castellorum dominio : inter que Pisciottam ab ijs ad Caracciolos translatam fuisse cognoscimus. item & Mastratam, vicumque Miletum inter Neapolim Auersamque, atque alia suisse memorant. Aetate autem nostra pene extincta est Neapoli, vix Ioanne Antonio Mileti Domino superstite. Surrenti autem complures nobiles hodie quoque supersunt, qui pro patrie paruitate adhuc incorrupte nobilitatis decus thentur.

### V I N D E X

Vlcani Friderici II. temporibus Neapolim repetiere potius, quam primo venere. Eius rei mul-

multas equidem adhibere schedas in testimonium possem easque peruetustas a, ex quibus dumtaxat vnam inquinatam barbarie illa, quæ per eam tempestatem grassabatur, collecta breuiter eius summa, producam. sic verò habet. Anno ab incarnatione Domini millesimo ducentesimo octabo decimo. die I. men.Decemb.ind.V.11.Surrento.Certum est nos Sergius Bulcani, & Petrus Bulcani, & Ioannes Bulcani, vterinis germanis filij quondam Domini Iohannis Bulcani Indicis; fily q.Domini Alfery Bulcani, fily q.Domini Stephani Bulcani de ciustate Neapolis:& de q.Domina Maria h.f. iugalium personarum . quæ fuit filia q.Domini Alferij Comitis, à prasenti die tradienus vobis Domina Gayta Dei gratia monacha & Abbatissa monastery Sancti Iohannis Os auri, qui fulget intus hanc ciuitatem, inclytam terram nostram vitatam, & arbusta-1am, & fructatam, positam verò in loco Iummelle.

Hinc sub Sueuis & Andegauensibus Regibus Vulcani passim Neapolitani seudatarij, & milites appellati sunt b. Et sanè iam inde à Caroli I. Regis extate initium secere pagis castellisque potiundi. In corum ditione oppida fuisse comperio, Mercurium, Abbatermarcum, Baianum, Miletum,

Carpinianum,& Mastratam.

Ex ipsis insuper Romana Purpura præclari sucre Landulphus, & Marinus. Huius laudatissimaextat mentio in Vitis Sum.Pont.& Card. nuperrimè digestis e. de illo mirum silentium apud omnes ciusmodi historiarum scriptores. Surrenti tamen in S. Trinitatis perdurat sepulcralis epigraphe. HIC REQVIESCIT DOMINA IOHANNA BVL CANA ABBATISSA ET SOROR DOMINI L. CARDINALIS FVNDATORIS HVIVS PRE-DICTI MONASTERII. S 2 Et

A Autog. in D. Georg. an. 1228. meminit Iohannis filij Domini Barth. Bulcani de Neapol. Regest. Imp. Frid. II. anno 1239, p. 110. àter.

b In edit.monum. c 1269.D. p. 217. àter. d 1278.D.p. 311.

e Ciacc. pag. 991. F.

## F44 VIN. NEAP. NOBIE.

1304. 1305.

fpag.23.eter.

Et in Regesto Caroli II. Regis an. CIO.CCC.IV. Bartholomæi Vulcani testamentum moderandum, aut immutandum demandatur arbitrio ac voluntati Venerabilis Patris, Domini Landulphi S.Angeli Diaconi Cardinalis, & Hectoris Vulcani, demortui viri germanorum fratrum 1. Quin etiara. apud me extant authoris cuiusdam anonymi peruetusta, chronica de rebus Siculis à tempore Normandorum ad annum víque CIO.CCC. LXXXVIII. qui capite XLIII. in hunc modumscribit. Irterim autem ex consensu dicti Bonifacij Papa VIII. Iacobus Rex Aragonum, supradictus Robertus Karoli II. filius , & Landulphus de Bulsano R. E. Card cum classe, & equitum peditumque exercita posentissimo ad civitatem Siragusa insula Sicilia aduenerunt, ut idem Iacobus Robertum predictum, nomine Karoli II. patris suisin ipsius insula Sicilia possessies. mem induceret corporalem.



## DE SERISALIBUS.



Erifales etiam è Surrento oriundi , inter Nidi 20biles centum quinquaginta ab hinc, annis reperiuntur. De his nihil magnificum inuenio, nisi castellum Sellia in Brutys ab ys possessum. Vinit hodie Berardinus Serifalis, qui Sedilis muneribus fungitur. Surrenti tamen nobilissimos essenultisque ante seculis fuisse, nulli dubium est.

### VINDEX.

TON defuere complures, qui asseuerarent, ex. a 10. Boșiista hac Serifalium familia illum extitisse Capuæ Principem, quem Robertum de Surrento vulgus indigitabat 2. is anno nostræ salutis CIO.C. XXVIII. splendido, magnoque cum dominatu obtinuit principatum illum: qui quidem principatus præter Capuam, ciuitatem præcipuam, ac totius Prouincia metropolin, nouem alias vrbes, nimirum Cafertam, Cales, Calenolum, Suessam, Teanum, Aquinum, Soram, Venafrum, & Aeferniam.

Carrafa 1. p. l.1. pag.4. & l. 3. p.60.62. Scipio Ammirat. in famil. Neapol.p.13. Iul. Caf Capacius in hift ... Neapol.l.2.p. 515. laudes.

wathovem hifor. Monaft. testantem vidisse se numthos fub hoc Principe cufos cum Seri-Aeliu insign.

complectebatur cum fuis castellis, pagisque singulas. Me quidem, quoniam in hisce scriptis ea dumtaxat afferre profiteor, quæ probari perspicuè posfint; minimè pœnitebit illud testari, omni affirmatione adhibita, eiulmodi Principem fuisse prognatum matre ex gente Serifali, ipsosque Serifales ab antiquitate, & claritudine familiæ esse maximè illustres, vtpote qui petere possunt sui generis incunabula à peruetustis Surrenti Ducibus, apud quos quamdiutissimè perdurauit magistratus ille : qui tametsi eligebatur suffragatione, ac fauore multitudinis; ratus certe, ac firmus ad multos annos ha= bebatur ab Græcis Imperatoribus, quorum supremæ potestati, summoque imperio non ciuitas illa folum, verum etiam Neapolis, Amalphis, Caieta subijciebantur. quòminus tutam habere videntur excusationis latebram, qui decepti Ducis nomine, ciuitates illas ad modum Reipublicæ regi existimarunt. sed non aduerterunt rerum ignari, cum populos, quot quot erant, omnes, tum vero etiam Duces ipsos in suis schedis, publicisque chirographis Gracos Imperatores appellare consueuisse suos Dominos, ac Reges; ijsque tanquam supre. mum, atque absolutum imperium habentibus omninò subdi. Nihilominus tamen magistratus ille dignitatis erat tantæ, tantæque reuerentiæ, vt Leo Ostiensis inter Italicos magnates, ac summos dynastas, qui ad consecrationem Basilica Casinenfis, sua præsentia cohonestandam confluxerunt, recenseat Surrenti Ducem b; celebrata autem fuit ea confecratio ab Alexandro II. Pontifice Maximo anno nostræ salutis CIO.LXXI. Atqui ab eiusmodi Sergio Surrenti Duce, mea quidem, at non incon-

b Lib. 3. cap. 2 8. psg.96.

fulta

## VIN. NEAP. NOBIL: 143:

sulta sententia, Serisales omnes originem trahunt fuam. Id mihi suffragatur integræ fidei instrumen-tum, cuius facta stipulatio anno CIO.CCC.IV. in: quo instrumento continetur cuiusdam prædij venditio, sacta Matthæo Serisali, qui longa progenitorum serie ad Sergium Surrenti Ducem terminatur.Illa funt propria instrumenti verba. Vendimus & tradimus tibi Domino Mattheo Domini Sari Prafectury, filio quondam Domini Ioannis Domini Sari Prafecturij, filij quondam Domini Matthei Demini Sari Prafectury, fily quondam Domini Rogery Domini Sary Prefectury, fily quondum Domini Ioannis Domini Sari Prefectury, qui fuit silius item quandam Domini Ioannis Domini Sari Prafectury, fily quondam Domini Sari Prefecturij, qui fuit silius quondam Domini Sergy olim gloriosi Consulis, & Ducis istius Surrentina ciuitatis. 5

Porrò id, quod potissimum arguit & dignitatis amplitudinem, quæ in eo magistratu suspicitur, &: splendidæ nobilitatis antiquitatem, quæ in Serisalium familia magnopere commendatur, est assinitatis necessitudo, quæ Sergio Duci cum Capux Principibus intercedit. is enim filiam suam in matrimonium collocauit Principi Iordano II. Atque ex ijs porrò parentibus susceptus est Princeps de Surrento, Robertus ille, cuius supra meminimus. Atque id omne liquidò constat ex altera quadam. scheda, Longobardico charactere exarata anno nostræ saluris CIO.C.XI.cuius ea sunt verba. Dum essem ego Ademarius Iudex in partibus Nuceria in loco. vbi dicitar, à Cammarella, & vnà mecum adeffent Dominus Iordanus filius quondam Domini Iordani Principis Capuanis & Dominus Sergius Princeps Surrentis.

c Autog. ::
proceffu Sivefalium cum
Sedili Nidi;
in banca Iurini.

focer.

diffe tabulatrio monaster. Cauensis pluteo 1. H. num.

Producie illa Capac.eadem ipag.515.

epegal65.

f Capac. ibid. B 1271. B. p. 14 ater. h 1266; Bp.3 focer eius; Dominus Rogerius de Sancto Seuerino, Es Dominus Riccardus Comes de Sarno, & Guillelmus filius quondam Angerij, & alij quamplures milites & c. promittit Iordanus fidelitatem Petro Abbati Cauenfi.

Verum quemadmodum ex Duce Sergio, medio Saro eius gnato, suæ stirpis initium sortiti sunt Serisales, qui prisca illa tempestate vulgo dicebantur Domini Sari: seu (idem quippe erat olim Sire, & Dominus) de nomine facto cognomine, Sirifari: ita etiam ex altero gnato eiusdem Sergij Ducis, qui Barnabas vocabatur, nacti funt sui generis originem Mastriiudices, essicto familiæ cognomento ab dignitate Magistri Iudicis . quam dignitatem. vnus quidam de progenitoribus dicitur esse consecutus. Atque id quidem omne verum esse conmincitur schedis compluribus ab Scipione Ammirato productis e, mihique in suo quodam exemplari commostratis ab Octavio Mastroiudice, San-Eti Manghi Marchione, qui præstantia suz virtutis, ac liberali-omnibusque iucundo versandi agendique more, familiam suam exiguo interuallo in Nidi Sedilis gradu in integrum restituit, in quem Serisales etiam suam multo ante extulerant.

Ceterum superuacaneum arbitror ostendere, Scrisales appellatos suisse antiquitus breuiter, & absolute. De Surrento, quò reddam ipsorum samiliæ Petrum Archiepiscopum Neapolitanum, qui suit nostræ salutis anno CIO.CC.LISI. & Bartholomæum, qui Carolo II. Rege, dominus suit Sabuti in Calabria 8. & Samnio præsuit loco Regis h. &, vt stare prositear à veritate contra Aelij mendacium, Nihil, inquientis, de Serisalibus magnificum inuenio, nisi castellum Selliæ ab ijs pos-

fessum;

fessum; Aio potuisse illum ad eius samiliæ splendorem in medium asserre aliorum oppidorum dominatum, nimirum Faiani i, Petræ Malæ, Mottæ Sabutelli, Casalis laci k, Baroniæ Barbari, Cropani, Zagarisij 1: eosque celebrare non solum à nobilitatis antiquitate, sed ctiam à complurium oppidorum dominatu.

i 1329. E. p. 288. k 1423.p.26. l 1429.p.61.



## DE CAPANIS



### AE LIVS.

Apanos è Cilento venisse, titulus maioris porta adis Dino Petro martyri dicata planè indicat, quam militem quemdam de Rocca Cilenti struxisse videmus. Quomodo, aut quando Neapolim venerint, me non reperisse confiteor. adeo raras eorum imagines, aut scripturas inueni. qua de causa ad indicandum adducor, clariores suisse ex cadem familia illos, qui Cilenti remansere, vel Salernum transmigrauere: nam & vicos aliquot possident, & bellicis artibus apud Principes honesto loco habitos esse scimus. Hi, qui Neapoli ex hac familia supersunt, pauperes, & obscuri nominis nescio, quo pacto inter Sedilis Nidi nobiles habeantur.

### V I N D E X

Iasobus Capanus Miles, Magister Rationalis, Confil. & Familiaris, ab RoPlgere me minime debet, ad marginem huius; meæ scriptionis afferre monumenta omnia, quæ plurima prosectò sunt, vt Aelius suæ indiligentiæ, ne dicam liuoris quoquo modo coarguatur. Ille nimirum enunciauit, vsque adeo raras esse Capa-

Capanæ gentis imagines; vt nihil habeat, quod commendare possit. Ex ijs porro scripturarum monumentis liquidò constat, Capanos dominatu suo tenuisse castella ferme quindecim: quorum nonnulla ab suis Regibus dono accepere in præmium sue virtutis. Et Capanorum quidem aliqui ab eisdem Regibus ad grauia negotiorum adhibiti, adscenderunt ad militaris nobilitatis gradum, atque Magistri Rationalis munus, quod erat illa etate supremum. Maneat igitur hanc samiliam vnam esse ex præcipuis in Sedili Nidio. eoque libentius, ac certius id asseuero, quod per Aelij ætatem cum Brancacijs, ac Sangrijs matrimonium contraxere.

berto Regeamplis locispletatus reditibus, ospides Troita, Cupulo , Salectos & Castiniano donatur. 1332. 1333. # pag 333. 1337 A.P.75 1340. A. p.50 1341. 1342. C pag 115. Area C. man. 10. 0 67.1110-

1343.1343.B.p.141.1343.1344.A.p.14.1343.1344.C pag 56.

Franciscus Miles, Magister Rationalis, Consiliarius, familiaris, & Baro Terricelli Castrilia, Porcilis, Aquanelli, & Castri maris de Erucc. 1419 stag. 209.1423. pag. 39.

Nicolaus Miles, Magister Portulanus, & Procurator Abrutis, postmodum

etiam Apulia, 1336. D. pag. 136. 1343. F. pag. 242. 1343. C pag. 1.

Nicolaus alter Miles, & Familiaris, Capitaneus Angloni: 1419.pag. 19... Maczeus Baro Lustri, Homignani, Sexx, & Pollicis fit Cambellanus, & Familiaris, donaturq; annuis vncijs XXV-1392.1393. 4p.70.218.1423.p.147. Thomas Miles, Cambellanus, & Familiaris praficitur Castro maris de Stabia, & Vrbi Vico.1336.1337. E pag. 168.1338. L.pag. 307.1338.1339. E p. 147.1339.1349. A pag. 153.

Antonius Miles, Cambellanus, Familiaris donatur ab Rege vneijs XXV.& bonis Trogalla Capani militis, eius auunculi . 1390. A. pag. 57. 1992.

1393.4 pag.72.1;98.4pag.119...

Antonellus filius Antonij militis, & Io. Feudatarij in Cilento 1423.p.245. Conradus miles Cambellanus, Familiaris, Portulanus & Procurator Calabria, item castrorum eiusdem prouincis. Prouisor. 1390. A. pag. 82.1333. 1334.D pag.129.1338.1339 A.pag.112.1343.B.pag.152.1343.D.p.268. Carolus Baro Barbara, Massa Saneta, & aliorum pagorū.1450 Reg. Alph. I. Margarita mater Sarri Brancacij 1472. Reg. Fordin. I. Maria coniux Sigismundi de Sangro. 1504.

T 2 DE

# DE ILLIS DE GATTA:



### AE LIVSI

Acobus de Gattasiurisconsultus non incelebris mihè retulit domum suam è Sicilia venisse, nescio quo authoresaut quo tempore: cùmque illum rogassem, vt qua monumenta sua nobilitatis haberet; mecum communicaret, promissi sidem nunquam prastitit quare virum bonum reor potius taciturnitatem elegisse, quàm non verarum rerum testimonia. De hac igitur familia quid dicamsignoro; nams prater militis imaginem; qua ante portam chori basilica D. Clara iacet, nihil de ca nec magnissium, nec nobile inueni. Qua de causa sape ridere cogor rerum humanarum varietatem, dum recolo nuper Cantelmos, Vrsinos, Gesualdus agrè à nobilibus Nidi obtinuisse, vi inter nobiles haberentur, cùm hi pauperes; or genere parum clari, C.XX. annis iam alassis; inter nobiles reperiantur.

### VINDEX.

Vod Aelio, idem mihi planè vsuuenit, qui cum ab Nobilibus aliquot poposeissem vt suæ

sua nobilitatis monumenta, quorum multa domi fuæ, vel ipfis confitentibus, afferuabantur, tantisper mihi commodarent, quoad inde eruere possemquæ ad historiæ meæ veritatem conducerent; facilè illi quidem ( qua erant humanitate ) se commodaturos promiferunt.mox verò vel proferendo diem, vel varia impedimenta causando, promissis minimè steterunt. quò minore digni exculationes videri debent scriptores illi, qui historiam de familiarum claritate scribentes, non eam, quam par effet, diligentiam in perscrutandis monumentis adhibeant. Et profecto si plus vel laboris vel negotij suscepisset Aelius in adinueniendis vetustis. atque exesis rabulis; neque læsæ veritatis suisset à quoquam infimulatus, & veraciorem duxisset lacobum de Gatta ea familiæ suæ monumenta laudantem, quæ non mediocriter approbant eius testimonium de eiusdem origine promulgatum. Siquidem Conradus de Gatta, à quo gens omnis profluxit, MILES SICVLVS appellatus est: & non modò à nobilitate generis, sed etiam ab integritate fidei, perpetuisque erga suos Reges obsequijs commendatur à Roberto Rege, cum Gisoldam. Conradi coniugem, eiusque filios annuo reditu ducatorum XLVIII muneratus est. sic ille.

Mortuo dudum, sicut Domino placuit, Conrado de Gatta, milite Siculo, cui, nec non quondam Albera matri, ac Gisolda relicta ipsius pro vita, & substentatione eorum, ac ipsorum samilia de annuis uncüs vigintiquatuor ponderis generalis, percipiendis per eos in regali Camera per litteras clara memoria Domini patris nostri, Hicrusalem & Sicilia Regis inclyti vsque ads suum beneplacitum provisum extiterat gratiose. ac an-

1328.D.p4g.. 144.

nuis uncijs auri octo ex vigintiquatuor suprafatis, per ipsius quondam militis obitum ad manus nostra Curia rationabiliter deuolutis, Karolus primogenitus, Dux Calabria, ac noster Vicarius Generalis ad supplicis petitionis instantiam per dictam Gisoldam suo, ac Philippi, Bartholotti, Nicoletti, & Iacobelli, filiorum ipsius, & Conradi prafati nomine sibi facta, pradictas uncias auri octo deuolutas, ut pratangitur, ad ipsius Curia manus, ad eosdem matrem & silios certo modo per sua litteras propagauit &c. Et nos seruitia dicti militis affectione dominica recolentes, iam dictas alias uncias auri octo in ipsos matrem & silios transtulimus, & propagamus gratiose.

Hodie hæc familia excidio proxima est, vno dumtaxat Carolo Monostauracij Principe superstite, qui ex Beatrice Caracciola vxore nullos ad hanc diem suscept liberos. Veruntamen bellicæ eius laudes celebrabuntur illæ quidem non solum nostris, sed pene omnium gentium litteris, ac linguis. Is est, qui supremos omnes emensus militiæ gradus, indeptus est summam equitatus præsecturam, atque annis proxime superioribus adeo strenuè sortiterque aduersus Gallos tutatus est Orbetelli arcem, vt apud ipsosmet hostes, illius castri aditu prohibitos, magnam sibi gloriæ segetem de

encsluerit.

## DE ALANEIS.



### AE L. I. V. S.

A Lanea domus ab Amalphia venit paulò ante Ladislaum Regem.hac Nicolaum habuitsvirum Regibus acceptum, qui Roccham Rainolam prope Nolam, & Annunciata Turrim possedit. his duos genuit filios, Hugonem scilicet & Marianum, filias autem plures mira pulcritudi nis , Lucretiam scilicet , quam Alphonsus Rex adamauit, atque vxoris loco habuit; in cuius gratiam Hugonem Burrelli Comitem, & Magnum Regni Cancellarium creauit;& Marianum Bucclanici, tradita ei Catharinella Vrsina, Ioannis Manupelli Comitis filia Antoniam, quam Ioanni Torcglia, Barchinencusi, Iscle insule & arcis presecto; alianque, quam Auxia. Milan, equiti Valentino Rexidem collocaust. Mortuo; deinde Alphonso, Ferdinandus Rex eos exauthorauit. Hodie,prater quatuor puellas formesissimas, Mariani; filias, nemo ex hac familia superest. Amalphie aliquos, esse intelligo, sed pauperes.

### INDEK

Z7 4513.

b Dux Guar dia in hac fac In lib. de Varietate for-2 K112.

Nno, quo Carolus Andegauensis regnare caperat VI. (is fuit à partu Virginis CI). CC.LXXII.) cum in Thraces arma verteret; Bartholomæum & Gaitelgrimam de Alaneo, Neapolitanos feudararios obnoxios sibi habuit ac vectia In edic. mo- gales a. Quò sanè constat multo ante Ladislaum. Regem Alaneos aduenisse Neapolim. At Amalphi fuit nobilitas familiæ peruetusla. siquidem Petrus ille militiæ cingulo clarus, cui anno CIO.CCC. XXI. Constantia de Iudice nuprui tradita, natus est parente Bernutio, Petro auo, Mauro proauo, Constantino Atauo, Tritauo Leone de Constatino, de Tauro, de Leone Comite, de Lupo, de Petro Comite, de Mauro Vicario. in qua maiorum feriè si gradum à Petro faciamus ad Maurum, inueniemus illos anno fere nongentesimo Vicarios, & Comites rem Amalphitanam administrasse.Lucretia demum fuauitate morum non pudicitiæ dispendio Alphonsi Regis gratiam promerita, Aenariæ sibi infulæ, Calatiæ, Summæ, ac Venusiæ dynastiam peperit. Hugoni autem & Mariano fratribus cum supremo Cancellarij magistratu Burrelli atque Bucclanici comitatus b. qui quidem Comites, vtTristanus Caracciolus adnotauit, Sedile Nidium titulorum claritudine illustrarunt primi. c

### DE FAMILIA DE DVCE.



### AE L I V S.

AEC familia è Ducatu Amalphia originem ducit, & in eo antiquissima esse perhibetur: eo scilicet tempore nomen sortita, quo Amalphia summus magistratus Dux creabatur: sicut & Neapoli factum fuisse docuimus. cùmque ex Capiciis Surrentinis descenderet quidam nobilis, capta Ducis cuius dam Amalphitani silia, cognomen de Duce cognomini suo addidise ferunt. procedente deinde tempore agnomine tantum vsi sunt, & relicto Capiciorum cognomine, De Duce appellati sunt. Hos Ioanna II. tempore inter nobiles adscitos credo, cùm nunquam antea eos inuenerim, nec alios in hac familia notos fuisse sciam, nisi Rainaldum, & Ioannem Antonium, quibus Aragonei Reges Aradeum, & Cutrosianum, vicos in Salentinis concessere, quos corum posteri hodie quoque possident.

### VINDEX.

VOcabulum Ducis, nisi quid me fallit, suasit Aelio, vt assirmaret, samiliam hanc natalium... V suo-

fuorum originem trahere ex Amalphitanis Ducibus. At quis prohibet eamdem oriri potuisse ex Neapolitanis Ducibus? cùm nullum adinueniatur monumentum, quod Aelio vel suffragetur, vel refragetur. Verumssi quid assequi coniectura possu-mus, libenter asserem, familia huius authoremfuisse Ioannem quemdam cognomento. Ducam, magnum in Samnio baronem, & regnante Gulielmo Rege, qui Bonus cognominabatur, Alti San & æ Mariæ, Scanfani, & Salcuri possessorem a. In eadem præterea Prouincia adinueni plerosque feudorum Dominos: ex ijs vero Rainaldum, & Bertuldum. dominatu suo tenentes oppida, Furcam Petulam, Roccam de Fundis, Bugnanum, Turrim, Crucem Arnaram, Ripam de cornu, Roccam de intus, Turrim Aifredi, Arpinianum, Turfonem, Roccam de viuo, Lunianum, Gifonium, Pisanellum, Cersonem b. Maneat igitur familiam esse multo nobilissimam non modò ob ea, quæ à me, & ab Aelio æquè commemorata funt : verùm etiam quia legimus Berardiscam de Duce, Sueuorum Regum

ætate, nuptam fuisse cum Riccardo de Sancto Se-

uerino Casertæ Comite. 6

a In edit. mo-

b Fasc. 70. p. 206.an.1275. Fasc. 92. pag. 265.an.1289. 1305.D.p.23. C 1269.B.pag. 170.

### DE OFFERIIS.



### AE LIVS.

OFfery è Rauello, vbi ad meam vsque memoriam eorum incunabula durauere, Neapolim profecti sunt Roberti Regis tempore, ac statim inter nobiles habiti. Familia suit admodum populosa, & militum serax: inter quos Nicolaum Castelli Petrosi dominum, lacobi Caldora viri inclyti alumnum, aliosque non contemnendos, nec obscuri nominis inuenio viros, vrbanorum ac rusticorum pradiorum dinites. Eorum habitatio suit in vico, quem hodic etiam Offeriorum vocant. qui vicus post viam Regiam ab Arcu ad Nidi Sedile ducit. Hodie ex hac familia nemo superest, & Rauelli etiam extincta est.

### VINDEX.

Offerij vocitati quoque sunt de Auserio. Equidem reor Neapoli nactos esse incunabula, vbi sub Sueuis Regibus gradu militiæ, & seudalibus opibus præstitere : nisi forte, vt aliorum sert opinio, sui generis coloniam ad nos traduxerit Dau-V 2 serius

a Petrus, & Adenulphus in edit.monu-

b Heremper-

c Nicolaus, Ligorius, Io annes, Petru, eiusque Fratres, & Adenulphus in edit. monum.

ferius ille, Sicardo Beneuentanorum Principi affinitate deuinctus, quem patria extorrem Salerno Neapolim profugiste legimus b. Omnino tamen. Offeriorum successores ac posteri, quorum studium Carolo Andegauensi in Thracia expeditione non desuit c, cum in antiquis Archiui tabulis, tum etiam in marmoreis sacrarum ædium monumencis Neapolitani nobiles appellantur. Ita lege. batur in Diuorum Gaudiosi, & Fortunate.

HIC IACET DOMINVS IOHANNES DE OFE-RIO DE NEAPOLI QVI OBIIT ANNO DOMI-NI MCCCIX.INDIC.XII.DIE LMEN.APR.

Et rurfus

HIC IACET DOMINA IOHANNA DE ALFE-RIO DENEAPOLI QUE OBIIT ANNO DOMI-NI MCCCXXX. DIE V. MEN. NOVEM. III. IND.

Item in D.Dominici

HIC IACET NOBILIS VIR DOMINVS BARTHOLOMEVS DE OFFERIO DE NEAPOLI QVI OBITT ANNO DOMINI MCCCXL. DIE XXI.MEN.FEBR.VIII.INDIC.

Ex his Bartholomæus, Carolo II. Rege, Capitid 1305.1306. natam provinciam administravit d: & Ligorius
D. pag. 196. pro Rege Roberto Brutijs præfuit e. Verumtamen
e 1329. D. p.
Nicolaus, cuius meminit Aelius, ad Castri Petrosi
dominatum oppida adiecit Monteronum, Can-

netum,& Mallianum f, auctusque est filio Alferio:
fed vterque cognomento de Alferijs, patriaque
Aeserninus vocitatur, s

f1423.p.420. g 1417. pag.

#### DE ALDEMORISCIS.



AE L I V S.

Alemorisci è Grecia oriundi, post occupatum à Paleologis Imperium, Balduini, & Tarentinorum Principum partes secuti Neapolim venere. & quibus ipsi divites venerant, bonis, & regia liberalitate insignes domos Neapoli sibi parauerunt in via, que à Regia ducit ad adem D. Laurenty, quam etiam ab Vlmo nominant. Procedente deinde tempore quamplures viri fortissimi ex hac familia prodicre, inter quos suit Ludouicus Regni Sicilia Admiratus, & plurium oppidorum dominus, quem in conspisuo sepulcro in Aede Daurenty sepultum videmus, suit & Angelus Ladislai Regis classis prefectus, alyque terrestri militia strenui & insignis viri. Hodie tamen è tam clara, & illustri familia nemo superest.

#### VINDEX.

QVæ de Aldemoriscorum origine, aduentaque Neapolim Aelius adinuenie, antiquis monumentis omnino aduersantur, quippe in-Amal-

Amalphitano D. Laurentij tabulario, quæ extat, Aldemoriscornm memoria multo vetustior est apno CIO.CC.LX. quo sere anno Balduinus Orientis imperio deicetus est à Michaele Paleologo. & omnino, regnante Rogerio, Guaimarius Aldemoriscus Neapolitana nobilitate præcellebat a : ac Mansredo Rege, Landulphus bonis seudalibus suerat opulentus b. & insequente postmodum, tempore Matthæus assecutus est oppida, Ricianum, Triuianum, & Salicem c: Riccardus Limosanum d: Ludouicus verò Regni Marescalcus, & Viceadmiratus Baroniam Formiculam sibi comparauit e. aliaque ad oppida, vt mea sert memoria, Aldemoriscorum ditio non pertinuit: neque Ludouicus suit vnquam Regni Architalassus.

a Autog. anni 1138. fign. n. 128. b In edit.monum. c Fasc.48. p. 171. Fasc.72. pag. 177. d 1 117. pag. 395. e 1415. pag.



## DEBONONIIS.



#### AE LIVS.

Anormita noster Antonius Bononia familia Neapoli principium dedit, cum Alphonso I. Rege veniens praceptor, & consiliarius: cuius maiores è Bononia, unde oriendi suerant, & Beccadelli vocabantur, Panormum aliquot ante annis venerant.ibi ipse natus est, & Panormita cognomen sibi delegit. Vir honarum, artium studys apprime insignis.

## VINDEX

Dononij plurimum sibi splendoris in Sicilia pepererunt quandoquidem ex ijs vnus nomine Simeon, suit Panormi Archiepiscopus, ac totius Siciliæ Regno, Alphonsi Regis nomine, non semel præsuita. Castella Cephaleam, Sambucam, & Marinæum in suam sibi possessionem adsciuerunt. De Antonio vulgari cognomento Panormita, qui eorum primus Neapoli domicilium posuit vnà cum rebus, ac fortunis suis, præstat in præsentia tacere, quàm quicquam strictim attingere is enim.

A. Ano. 1450s.
1452 · 1454 ·
1457 ·
Antonini de
Amicis Chronol. Proregums
Regni Sicilias.

ob suarum virtutum ornamenta, ac multiplicis, variæque eruditionis supellectilem celebrabitur omnium pene gentium litteris, neque vlla vnquam ætas de tanti viri laudibus conticescet. Fuit ille Henrico milite prognatus, qui in vrbe Panormo suit Prætor, vnus ex præcipuis, clarisque magi-straribus.

t Hist Boron.

not gradua
28.



# DE MILA DICTIS MILANISE



#### AE L I V S.

E Odem quasi tempore Auxias Milà, genere Valentinus, nobilis, Callisti III. Pontificis nepos, ducta in vxorem, vt diximus, Nicolai Alanei filia, inter Nidi nobiles adscitus est. Eius posteri aliquando in memoriam Alanea familia Milà de Alagni vocati sunt. Viuunt hodie Baldassar vir summa scueritatis, & plures eius sily adolescentes.

## VINDEX.

Ilanorum familia perillustris Valentiæ in vrbe Hispaniæ Tarraconensis: vbi centum fere & octoginta ab hinc annis titulu Comitis sunt consecuti. Verum ab anno CIO.CC.XXXXVII. cum iurisdictione possederunt, & nunc etiam possident castrum, quod Hispanico idiomate dicitur, Mazalanes. Regni illius historiæ testantur, illos multis ante seculis suisse Comitis titulo insignes

Caspar Exculanus in hist. Vrbis, & Regni Valen lib. 9.cap.34.pag. 1262.ad1266

in Gallia Narbonensi: cùmque traiscerent in Hifpaniam ob Mauros debellandos, armorum vi sibi
vindicasse castellum, quod ab suo cognomine appellauere Milà, sicut ctiam in præsentia vocatur.

Tandem in nostrum Regnum vnà cum Regibus.
Aragonensibus se contulere. Hic Ferdinandus Rex
anno CIO. CCCC. L. concessit Petro Tropæam
Calabriæ vrbem cum alijs oppidis. quæ sanè omnia aduentu Caroli VIII. pessum abiere. Posteri
verò Auxiæ, sidelem seruitutem Alphonso seruientis, Sanctum Georgium in eadem prouinciacastrum sibi compararunt, quod castrum adhuc retinent cum titulo Marchionis.



## DE CAPVANIS.



#### AE L I V S.

NApuani ex Amalphia Neapolim venere: fed nefcie 🜙 an ex Gally's Amalphiam venerint, vt ex nobilifsimis insignibus eius familia coniectare licet: nam in campo argenteo frequentibus caudis arminiorum disseminato sanguinolentum leonis caput gerunt quo tamen tempore venerint nescio. Inuenio Thomam Capuanum anno GIO.CCC.LXII. multorum in Samnio oppidorum dominum.post eum fuit Matthæus ex eadem familia eques illustris, quem sepultum in ade D.Dominici videmus inter templi fornicem, & sacellum Comitum Magdaloni cum magnificentissimo epitaphio qui Bouianum, & viginti amplius castella possedit : qua Ioanna II. Regina tempore Maria eius aut filia, aut neptis in alienas familias transtulit: nam pars maxima cessit Francisco Pandono , primi eius viri ex ipsa silio . qui Franciscus postea Comes Venafranus creatus est cetera autem pars filis, quos ex Nicolao Sanframundo, secundo eius viro genuerat. Et in ipfa nobilissima Capuanerum gens defecit.

#### VI,NDEX.

CVM hanc familiam auguratur Aelius esse è Gallia oriundam ea ratione motus, quòd insignibus vtatur ad speciem augustissimis, a maximè generosis; seruat ille quidem suum ratiocinandi tenorem: quandoquidem alibi in suis scriptis conijcit Lossridos ortum habere è Gallia, propterea quòd egregiam ostentent generis claritudinem quasi verò non nisi è Gallia vera ac germana nobilitas oriatur, at quotus ignorat vel mediocriter gnarus Italica nobilitatis, cam Teutonica nobilitate, ne dicam Gallica, nihilo inferiorem esse. Et Capuani quidem insignitè nobiles sunt, vtpote qui genus repetunt à

Autog. anni 12020 fig. n. 340 in D. Trinit. Amal.



De Petro familiæ iuxta, ac patriæ ornamento superstes Amalphi lapis ità loquitur.

Hic specture licet Capuani insignia Petri, Cuius ope illustris semper Amalphis eris.

Legatus, Tyrio redimitus tempora cocco, Bizanti scdem missus ad vsque fuit. Et patrie memor, exorato Pontifice, almum

Andrea corpus latus in wrbe locat.

Canonicam, Xenodochium, Scholamque ministrans. Hodie gens hæc extincta est in Sedili Nidio. Verumtamen inter nobiles Portanouensis Sedilis adnumeratur: in quod Sedile Andreas, qui fuit Thomæ, cuius Aelius meminit, germanus frater, initacum Bonifacijs assinitate, samiliam transtulit.

Hist. Cas. Pagani.m.5. pag. 36. Franc. de Petris in eadem famil. p. 147.



## DE DOMO DE ACERRIS



#### AE L I V S.

A Cerrarum familia ex Acerris venit, & paruo admodum tempore Neapoli visa est resedisse. Ex ijs meminem inuenio, de quo aliquid dicam.

#### VINDEX.

Si peruetus tabularium aliquanto curiosius Aelius inspexisser; non dubito quin perplures occurrissent eius familiæ viri, de quibus non sincaliquo nobilitatis encomio scribere potuisset. Et
illos quidem ex vrbe Acerris originem traxissesuam, nullum nobis indicium subministrat antiquitas, vnde aliquam eius rei coniecturam ducere
possimus. Et quamuis non me sugiat nobilissimis
interdum genere familijs natale solum indidissecognomina; id certè viro antiquitatis peritissimo
non adeo solenne esse debet, familias vt omnes,
quæ cum oppidis locisue nomina communicant
sua, ab eisdem primordia accepisse pertinaciter ob
nitatur. Externa non consector exempla, vbi Aelio
dome-

domestica suppetunt. Capuana familia non Capux, sed Amalphi nata est: eoque primum, perperam ille quidem, sed tamen retur ex Transalpina Gallia venisse inquilinam at mulla vsquam in Gallijs reperiuntur oppida, pagiue Capuæ nomine nuncupati. Maneat igitur, Acerrarum familiam. annis ab hinc quadrigentis Neapoli extitisse, atque hic fuisse magnæ nobilitatis & opulentiæ. Id, reliqua si taceant, inde facile conijcias, quòd, Manfredo regnante, inter feudatarios Neapolitanos recensiti sunt Thomas a, Philippus, Nicolaus, & Ioannes b : Carolo I. Rege, Viarium oppidum possedit Philippus c: in Atino dominabatur Henricus d. erantque qua bonorum feudalium ditione prædiuites, qua dignitate militiæ præcellentes Iacobus, Petrus, Riccardus e, & Lancelottus i. Caroli verò II. & Roberti Regum tempestate pari militiæ honore, & feudalium bonorum opibus præstitere Gulielmus, Ludouicus g, Cæsarius, Lucas h. Quin etiam feminarum beneficio aucta mirificè est familiæ claritudo; siquidem viris nobilissimis nupserunt Sibilia gnata Rogerij Dalmatio de Tarascone, illustri Gallo i, Matthia Ligorio Scondito k, Helena Francisco Marramauro, Cizotta Simeoni Caietano m. Quibus sanè non modò gentis huiusce nobilitas, verum etiam longus Neapoli incolatus manifestò dignoscitur.

a In edit. monuin. b Fasc. 41. p. 161. c 1269. C. p. 63. àter. d Dux Guardia in Siginul. pag.388. e Ibidem. f 1279.B.p.3: g Fasc. 22. p. 106. & seq. an. 1325. h 1298.1299. D. p.195. àt. 1 1271. A. p. 150. k. 1271. C. p. 32. 1 DuxGuard. in Marram. pag.242. m Autog. an. 1501.inDina Annunciala Sue Ta.

## DE SPINIS



#### AE LIVS.

SPinarum familia gemina est, una que è Scalis & è Rauello, Ducatus Amalphiæ urbibus venit: altera, que ab Acerris. utraque mediocris, utpote cum de illis nihil nobile, aut magnisicum inueniatur, nisi prarogatiue possessio.

#### VINDEX.

Vamquam duæ sunt, vt Aelius docet, Spinæ familiæ: non tamen earum altera è Scalis & Rauello: altera ex Acerris originem trahit suam: sed è Florentia, & Scalis suum principium vtramque agnoscere pro certo habetur. An verò vnadumtaxat, an duæ sint distinæ familiæ, vnusquisque in eam eat sententiam, in quam sibi maximè collibitum suerit. Huius certè Spinæ familiæ, quæ Neapolim Scalis commigrauit, peruetus memoria est iam inde à Friderici II. memoria. qua tempestate Gregorius fortunæ bonis erat in primis Neapoli opulentus a. quin etiam Fulco vsque adeo di-

a Autog.inD. Scuerini.

ues, vt vel ipsi Carolo I. Regi mutuas dederit pecunias b. eorum plerique diuersis quoque muneribus perfuncti sunt, que nobilibus viris demandari consueuerant c. Verumtamen Thomas maiorum suorum facilè princeps suit cubicularius omnium primus Reginæ Ioannæ I. cuius nomine legationem obiuit, negotia peracturus multo grauissima. mox etiam creatus est magistratuum omnium censor,&,vt hodie loquimur,visitator,eorum integritatem lustraturus, vel in eos animaduersarus, si quid in suo munere peccauerint d. is filium genuit Angelum nomine, qui in agro Auersano Bagnanum feudum indeptus est . Post hæc Alphonfi Regis ætate, Thomas alter, Lucas, & Nicolaus Ioannes, viri ex eadem familia illustres vnà cum Barnaba de Marra, Monacho de Lagonissa, Petro de Cardona, alijsque nobilibus viris magni nominis, proprijs expensis equites milites aluerunt, ijsque præfuerunt. f

b 1271. C.p. 52.53. c Franc. de Petris in hac fam.pag.170. 171.172.

d 1345.1346.

A.p.83.1347.
pag.239.
c 1457. pag.
282. in Cancel.

PEx Ced.Thefaur. 1444.
Reg. Alph. I.



Y

## DE TOLFIS



#### AE LIVS.

A Lphonsus II. è bello Etrusco rediens Pauli II. tempore inuenit à Paulo oppressos Dominos Tolsa Veteris, è nobilissima Fregepanum familia. Volebat enim Summus Pontifex Romana Ecclesia vendicare aluminis venas, quas Fregepanes in agro Tolsensi inuenerant, asserens mineralia esse supremi Principis. Quapropter Alphonsus cum Nicolao Fregepane essecti, vi Pontisici Maximo cederet ius castelli illius, accepta, vi aiunt, non modica pecunia, quam postea in emptionem Sereni oppidi conuertit. E collocato Ludouico eius primogenito cum Aurelia Carrasa de Spina, Ioannis Policastrensis Comitis, vi arbitror, sorore, eius auxilio paulò post inter Nidi nobiles eius successores accepti sunt. Eius ex primogenito nepos vicum Serenum possidet: alter verò nuper à iuniore Ferdinando Santèum Valentinum mercatus est, & Comes esfectus.

#### VINDEX.

Dostendendum Tolfæ familiæ splendoremopus mihi foret Frangipanorum nobilitatem.

tem, vnde illa deducitur, aperire. Scd non est præsentis instituti, quo Aelij menda calami mei litura
corrigere suscepi. satis superque esse debet historicorum sides qua innixi testamur, Frangipanorum
samiliam eamdem esse atque Aniciam, ac Perleoniam. quæ samiliæ Reges, atque Imperatores extulere, magnamque vim sanctorum virorum cælestibus transcripsere sedibus.



## DE TORALDIS.



#### AE LIVS.

A Lphonsus I. Rex quorumdam Regni Principum potentiam suspectam habens hac arte vtebatur. in singulis eorum ciuitatibus, aut oppidis aliquos sibi obnoxios statuebat, collatis in eos beneficijs, vipote magistratu annuo, aut equestri dignitate: qua de causa illi regia liberalitate denincti, aut illorum Principum conatus contra Regem infringebant, aut si infringere non poterant, Regi significabant, ve caueret dominorum suorum machinationes. Cum itaque inter Regni Principes, post Ioannem Antonium Vrsinum Principem Tarentinum; Ioannes Antonius Marzanus Dux Suessanus & potentia, & authoritate primus effet, Rex Toraldos, qui è Toraldo vico Suessano oriundi erant, diuites magis, quam nobiles, & ob divitias, & cognationes satis potentes in agro Sucssano, ad se varys de causis accitos, aliquos eorum equestri dignitate ornauit; alios pollicitationibus in suam traxit sententiam, Duce Suessano id agerrime ferente. Mortuo deinde Alphonso, Ferdinandus filius, paterna vestigia sequens idem fasere studuit. Verum mortuo Ioanne Antonio Duce Suef-(1170)

fano, Marinus unicus eius filins, qui, ducta Ferdinande Regis sorore, Princeps Rossanensis factus erat, & viribus & dominatu creueratzeos persegui capit. quos dum Ferdinandus tueri studet, Principis à se unimum alienauit; unde tot mala initium habuere . nam Princeps cum Ioanne Andegauensi communicatis viribus & consilijs, parum ubfuit, quin Regem & Regno & vita prinaret. Tandem victor Ferdinandus Toraldos patrio vico dunauitseosque inter familiares habuit. Quapropter inita cum Michaele Cosso affinitate, eius fauore inter nobiles accepti funt. Exillis superest hodie Gaspar, vir musica peritissimus, qui ab Arogoneis Regibus post Ferdinandi mortem Mole, & Polignani dominus effe-Etus erat. Sed Veneti Ferdinando Regi difficillimis illis remporibus auxilium prabentes, illas vrbes à Rege peviere, quas adhuc tenent. Est & alius quidam Badulats dominus ex eadem familia.

#### VINDEX.

Vam Toraldis inurit Aelius notam recentioris antiquitatis, eam & probatæ scripturæ apertè diluunt,& de impostura deserunt Aelij nomen. Constat enim ex ijs, suisse Toraldos, vnos ex antiquissimis Regni baronibus. Anno siquidem CIO.CC.XXXXV. Philippus de Toraldo à militari dignitate insignis cùm esser baro in agro Suessano eximiè opuletus, feuda concesserat Martini Fortis liberis (vt scripturæ loquuntur) sub seruitio vnius ronceni a. Deinde ab Caroli I. vsque ad nostram ætatem, semper est reperire Toraldos, castellorum dominos. b

Anno tandem CIO.IO.C.XXXXVII. Francisco
Toral-

bul. Monaf. S. Stephani Sueffan. b Ioannes de Toraldo Baro 2298.A. pag. 26 àter.1308 F. pag. 11. Landulphus: 1222. A. p.7. Nicol. 1324-C. pag.31. at. Georg. 1393. B.pag.72. 1392. 1393. pag.62 ater. 1400. B. pag. 127.

a Autog in ta-

Toraldo Massa Lubrensis Principe, tanquam antiquæ probitatis, atque omnis integritatis lumine per summam iniuriam extincto, vniuersa Toraldorum familia cum ipso pariter Neapoli extincta est. Tropaeæ tamen in vrbe Calabriæ reliqua. Is cùm ad omnes militix honores sua sibi virtute strauisset viam; nuperrime à Neapolitana plebe, cuius furor exarlerat, adlectus fuit ad intestini, ac popularis belli regimen. Sed cum præfracte recusans, nihil profecisset; imperium accepit inuitus, at eamente accepit, vt turbulentæ plebis tumultus sinminus sedaret omnino, ad bonas certè partes reuocaret. Verum seditiosa plebs siue mora, siue confilij impatiens non abstinuit manus à Principe, viro multorum seculorum vita dignissimo, nato factoque ad patriæ salutem, ad Catholici Regis commoda, ac Dei præpotentis gloriam.



## DE CAPICIIS SVRRENTINIS,



## GRISONIBVS, ET RICIIS.





#### AE LIVS.

Apicij Surrentini paulò ante meam atatem inter nobiles accepti sunt. Verùm in ciuitate Surrenti semper inter primarios habiti. Antonius ex hac samilia, iurisconsultus insignis ostendit mihi plurima sua familia antiquitatis monumenta, esfecitque, ut crederem Conradum illum Capicium, qui pro Mansredo Rege Sicilia Prorex erat, Beritula Caracciola vir, de quo Ioannes Boccacius fabellam scripsit, ex Capiciys Surrentinis susse nam per singulas atates ostendit renouatum Conradi nomen ab illius posteris.

GRISONES, ET RICIOS post hos acceptos vide-

## 176 VIN. NEAP: NOBILE

mus; At, quoniam tute ipfe scis, qui sint, quiue fuerint eorum maiores, nihil opus est, ut de illis amplius loquar.

#### VINDEX.

a 1269. C. p.
119.
Campan.pag.
54.
Ametr. p.32.
36.
b 1298.1299
A. pag.27.
c In edit monum.

d Anony. de rebus Manfredi. e Ibidem: f Die 2. fabula 6.

Apicij Surrentini non alij profectà sunt ab Neapolitanis Capicijs: transtulit illos Surrentum Thomas gnatus Conradi illius, qui pro Manfredo Rege Siciliam tenuit <sup>a</sup>. At Conradus Neapoli domicilium habuit suum, non longo interuallo à Capuano Sedili dissitum b. in quo dumtaxat Sedili Capicij omnes id temporis versabantur. Idem adnumeratus est in censu Neapolitanorum Baronum c; fuitque Marini, quem Neapolitani Capicij parentem sui generis prædicant, germanus frater. Et quidem vtrosque eius æui scriptor anonymus Neapolitanos appellat milites, cum narratscuius modo meminis Manfredum conuiuio ab eis exceptum fuisse in oppido Atropaldo, quò ille, vt Pontificijs sese subduceret copijs profugerat d. Ceterum Conrado, vt in Siclæ tabulis legitur, nuptui tradita est nobilis Matrona nomine Blancoflore e: & Henrico Capicio, vti Boccacius testatur, Beritula Caracciola f. Quocirca nec vera prodit Aelius de Beritulæ & Conradi coniugio; & ab ipfo Boccacio, quem fui dicti testem producit, dinersus abit.

Quòd Aelius Grisones, & Ricios, cùm de ceteris Nidi samilijs largè, & copiosè loqueretur, silentio præterierit, inde aliqui sastitatum autumant, quòd nulla ipsis inesset nobilitatis præstantia historico memoratu digna. Verùm ego ad necessitudinem, quæ Carboni cum ijidem nobilibus inter-

cede-

cedebat, arbitror Aelium respexisse: superuacaneum perinde vt duxerit de ijs illum samilijs exac tius edocere, cui nihil, quod eas contingebat, exploratum non suerat. quò libentius adducor, vt credam, quòd de vtraque gente haud dubia extant monumenta nobilitatis.

Et sanè GRISONIA in vrbe Rauello, quò suam refert originem pluribus ante seculis nobilis suit g. mox aducca Neapolim nobilitatem adauxit dominatu oppidorum Marianellæ, Ginosæ, Castri Petrosi, Aulettæ, Montis Caucosi, & Poma-

cij. i

At RICIA fluxit ab Stabijs; sed illò aut Neapoli, aut Amalphi prosectam nonnulli contendunt, propterea quòd eas quoque vrbes incoluerit antiquitus. suis tamen non caret ornamentis, quippe Castrum Francorum, & Trechinam in Lucania tenuit. & Michael ea apud Ludouicum XII. gratia valuit, vt ad nullum dignitatis gradum non adscenderit. k

2 Paschal.mu tuo dedit pecunias Carolo I. Regi 1271. C.pag.64. Sergius Archiep. Amaly. & Henricus miles hist. Fra cisci de Petr. pag.176. h Angelus. 1400. B.p 77. iIacob. Quin. 1494. Exec. 10.1509. k Capaco in hist. 1.2. c.10. pag.493.494.



#### DE AVRILIIS.



#### AE L I V S.

Vrilia gentis aliquot viri ex Hispania Tarraco. nensi cum Sancia Regina, aut cum Violante venerunt Roberti Regis tempore, qui domos sibi prope cænobium S. Seuerini delegerunt. Hi Caroli III. tempore, & Ladislai eius filij & numero, & virtute adeo creuerunt, vt calamitos filmis illis temporibus, que à Ioanna. 1. Regina v sque ad mortem Ioanna 11. definxere singulis in bellis semper aliquis ex hac familia insigne aliquod facinus patrauerit. Secuti sunt incredibili fide, & pertinacia Caroli III. & mox Ladislai patres.qui Ladislaus gratitudine vsus, eos liberalissime tractauit : nam, prater Gurrellum Magnum Regni Protonotarium creatum, eius filios sex Comites declarauit: unum Casertæ, Acerrarum alium, tertium Coriliani, quartum Burgentie, quintum Tricarici, sextum Potentie: adaitis etiam singulis Comitatibus pluribus terris atque oppidis, quorum numerus amplius octoginta censebatur. Mortuo Ladislao, cum agerrime ferrent Ioanna 11. scelera, pro veteri eorum in Dyrrachinam familiam fide, ac feudio Sfortia adharentes in exathorando Ser-

zianne Caracciolo, in odium Regina cecidere. que, eodem Sergianne authore, paulatim eos dominatu omri expulit. Eorum felicitatem annis circiter viginti durasse comperio. Nescio tamen quo Dei benesicio hodie Franciscus Aurilia Pisticium, & Montem Albanum santi dominatus reliquias possideat.

Dmiratione ne, an irrifione digna est Aelij li-🗘 centia liberè enunciantis, Auriliorum familiã vnam esse ex familijs exteris aduenisque: aduenisse nimirum huc ex Hispanijs vnà cumRegina Sancia, vel Regina Violante. Irrifione certè, ac ludibrio. extant enim monumenta non pauca, quæ & Aelij inscitiam sugillant, & apertè testantur ante plerosque annorum centesimos, quàm Reginæ illæ Neapolim per somnium vidissent, eam familiam fuisse Neapoli percelebrem. Et vt monumenta præteream, quæ diuersis religiosorum hominű cœnobijs prinata custodia continentur, & indicat gentis huiusce nobilitaté ortum habuisse Neapoli ante annum Christi Domini millesimum; proda aliqua ex veterideprompta archiuo, quæ fatentur, Manfredo quidem Rege, Ioannem a, Thomam, Iacobum, Cæsariu b, in militu, ac feudatariorum Neapolitanoru numeru fuisse relatos: Carolo autem I.& II.Regibus, pleriq; alij leguntur, eiusdé dignitatis ac census c. Ex quibus omnibus perspicere facile possumus, familia hanc sub amænissimo Neapolis nostræ calo primum orta, ac procreata, deinde splendide, lautèq; téporis diuturnitate coalita, postremo multorū feudorū, ac titulorū accessione splendescente, consauisse tibi nobilitatem non vulgarem, atq; comunemssed extraordinariam maximeq; conspicua. Z

à In edit. monument. b Ibidem. C 1 274. M. p. 126. àter. Marinus, Lãdulph. 1309. C. pag. 47. àt. O 90. Aloylius, Orlandus; Riccardus, Marinus , Gregovius.

## DE CONSTANTIIS



#### AE LIVS.

Toannes Andreas Sophus, nobilis Puteolanus, iurif-confultus non incelebris oftendit mihi in quaternione Caroli II. tempore instituto Constantia gentis originem satis sigillatim, & suo ordine inscriptam cum emptionibus pradiorum, qua in agro Auerfano, & prope Linternum habebant, & loci illius, quem nunc vulgo Beluedere dicunt . ego tamen originis dumtaxat verba hic inserere volui: Imperante Domino Federico Barbarussa in Germania, Dominus Christophorus cum duobus fratribus, viri armipotentes, pugnauerunt cum Principibus contrariæ factionis; & post multam effusionem sanguinis expulsi sucre. Sed, quia erant satis strenui, cum sequela corummultoties in Italia fecere prælia cum inimicis Imperatoris pro vexillo Imperij: quapropter Federicus Imperator eos valde diligebat. Demum postquam Dominus Imperator vltra marc mortuus est, Dominus Christophorus cum suis in Italiam. revertens, cum triremibus & nauibus Domini Lisei Arcutij, domini insulæ Capræ, & Capitanij

classis maritimæ quondam Imperatoris, venerunt fimul in magna amicitia, & Dominus Lifeus dedit in vxorem Dominam Magdalenam Arcutiam, filiam suam Domino Christophoro. qui Dominus Christophorus erat valde diues in pecunia. & postquam videbat, quòd in Germaniam redire nonpoterat amplius, propter potentiam aduersariæ partis, factus est ciuis Puteolanus ab annis M.C. LXXXXI. & fecit cum Domina Magdalena nouem filios, videlicet Dominum Iacobum, Dominum Martutium, Dominum Federicum, Dominum Henricum, & alios. Verum Dominus Iacobus armauit duas triremes post XLIII. annos, quam pater suus venerat in ciuitatem nostram Puteolorum,iuit Neapolim ad seruiendum quondam Domino Federico Imperatori II. & emerunt ipse, & frater eius domos ad portam ciuitatis iuxta mare, & fecerunt in magna quantitate filios; & nepotes; qui hodie sunt in bona gratia Serenissimi Regis,& Domini nostri, Domini Caroli II. Regis Siciliæ: & vbi hodie habitant, vocatur vicus de Constantijs. Hac de origine, & eorum aduentu Neapolim. Ego quid in Regijs Archiuijs de hac familia invenerim, subnectam - Primum Roberti Regis tempore plurimos ex eis milites inueni, quorum opera sape Rex ipse vsus est. leguntur sæpe in personam Constantiorum Prouinciarum iustitiariatus, aliaque huiusmodi officia. Postea regnante Ioanna I. Cafaltoni, S. Lupi, & Ferrarisy, ac Sancti Petri ad Scafatum: nec non vicorum Tenerola, & Casignani in agro Aversano, aliorumque aliquot feudorum prinilegia. Mortua vero loanna I. scissoque bifariam Regno in partes Dyrrachinam,& Andegauensemshac familia militum populosissima, & bellicosa aliquando

quando Regibus ipsis, qui parux erant potentia formidabilis fuit . Verum Ladislaus, pulsis Andegauensibus, omnique Regno potitus, eorum audaciam atque potentiam depressit : nam nolebat eos, qui prope maritimam Caputi portam habitabant, & magnas populi Neapolitani clientelas habebant, ius quodammodo habere intromittendi, quem illis libuisset, in orbem. quapropter maxima pars corum, aduenienti post Ludouico Andegauensi ad bellum instaurandum adhasit. Regnante deinde Ioanna II. Iacobutium ex hac familia Neocastrensem Comitatum possedisse, paruo tamen tempore, certum est: nam licet Ludouici Regis privilegia in Archiuio non seruentur; vidi tamen in privilegio, que Ioanna II. Antonio Columna eumdem Comitatum dono deditzhac verba: Quem Comitatum & terras possidebat indebité & minus iustè sacobutius de Constantio, miles. Me autem puero, Ferdinandus Rex Ioannis Andegauensis bello, eos oppido Summa, quod nescio precario, an pleno iure possidebant, & aliquibus vicis in agro Marelianensi spoliauit, familiamque omnem pene deleuit. Qui ex ea supersunt paruorum pradiorum in agro Vesuuino fructibus se vix, ac misere substentant. Sunt ctiam ex his nonnulli Neapoli hodie, sed non de linea illorum, qui ditiores fuerant, qui nobilibus Sedilis Montanee adnumerantur.

#### VINDEX.

VI ex hac familia Neapolim primum conuenere, quod à proprio solo sortiti cognomen fuerant, idem in alieno retinuerunt, dictique sunt De Puteolo. &, quia magna crant generis claritudine, vix pedem Neapolim intulerunt, cum in Ca-

puano Sedili datus est eis continuò locus: vbi Caroli s. ætate erant illi quidem solito potentiores a: at quamdiu cognomen de Puteolo tenuere, nihil nactus sum de eis, quod memoriæ commendari possit, sed ditione sa modò illos obtinuisse in agro Neapolitano bona feudalia primò sub Sueuis Regibus b: deinde Carolo II. Rege consecutos esses dominationem Casalis Galli, quod est in Campania vicus c. Qui verò primis illis successere, propriumque Constantij cognomen sibi vindicarunt, cum fuissent maritimorum bellorum insigniter experti, triremes tenebant suas, suoque dominatui peculiares. Quo factum est, vt ades sibi suas prope mare constituerint, ac Sedili Portanouensi, tunc temporis mari contermino adscripti fuerint. Annorum autem lapfu ad tantum euaserunt spledoris, ac dignitatis; vt non folum magnificentifima quæque munerum (ficut innuit Aelius) concessa Regum explerent, verum etiam facilem sibi aditum patefecerint ad acquirenda castella omnino duodeuiginti. Et Iacobus quidem extitit Neocastri Comes: Christophorus magnus Regni Senescalcus: Thomas Regis Cyprij Architalassus.

a Annal. Max thai Spinelli.

b In edit. monum. c 1288. C. p... 349.

d M. Antonij. Term nij Apor logia à pag.5,. ad 25.

## DE SANNAZARIIS.



#### AE LIVS.

Annazarios genere nobilissimos esse, nemo Italica-Trum rerum mediocriter gnarus cst, qui nesciat. Actius Syncerus noster, vir, vii ipfe scis, & summa modefile, & synceritatis Caroli III. litteras mihi ostendit, quibus eos, Nicolaum scilicet, & Benedictum Sannazarios ad eius stipendia inuitat. Erat eo tempore Carolus ab Vrbano VI. Pontifice ad Regnum capessendum hortatus; & Sannazary fratres, Papia oriundi à Vicecomitibus Dominis, quorum ditionis erant, stipendia merebant. Ceterum viri generosi magnanimi Regis precibus tergiuersari non potuerunt.itaque salutis anno CIO. CCC. LXXXI. in Caroli III. castra venerunt, alter cum equitum turmis quatuor, alter cum duabus. Rex non tam numero, quam qualitate militum, ac Prafectorum latus, illos stipendio satis liberali, amplissimisque promissis prosecutus est . Victo demum Othone Bransuichio, captoque cum Ioanna Regina uniuerso Regno Neapolitano, Sannazarys fratribus Montis Draconis Roccam, ac feuda quamplurima in Suessano, ac Sidicino agro:item Serram, Sanctum Laurentium, & Castrum

Castrum Nouum ob virtutis meritum dono dedit, eofque in carissimis habuit. Mortuo deinde Carolo III. Rege, camdem Ladislao eius filio fidem prastitere. & si Rex ille diutius vixisset, magna in Iacobum Nicolai filium beneficia collaturus videbatur. Successit Ladislao Ioanna II. quæ primum amoribus Landulphelli Alopa; mox Sergiannis Caraccioli addicta, ac quasi mente capta, omnes à Carolo patre, & Ladislao fratre euectos prosternere studuit. Itaque Sannazarios, Aurilias, Moriminos, viros bellicofos, & Sfortia amicos, quia Sergiannis magnitudinem ferre non poterant, ipsi Sergianni exautorandos,persequendosque tradidit.qui, vt erat prudentia, & in tractandis rebus solertia singulari, varys de causis modo hos, modo illos infra quinquennium bonis, authoritate, & dignitatibus spoliauit : nattusque occasionem suspicionis, qua Iacobus Sannazarius Annicchino Morimino rebus nouis studenti opem, & consilium prastitisse dicebatur, eum à fisci patrono ad causam dicendam citari procurauit. Iacobus magis cedere tempori, quam se inimici tradere potestati decreuit:sperabat enim Reginam tot probris coopertam diutius non regnaturam. Verùm opinio eum fefellit: nam mortua Ioanna, eius bona ad Sanseuerinos proceres, & ad Ioannem Antonium Marzanum, Sueffe Ducem, viros potentissimos translata, ab eis enelli amplius non. potuere. Superfuit è lacobo Nicolaus filius, Synceri nostri pater, qui cum bonis, que burgensatica Neapoli, & proximis in locis recuperauerat, ducta vxore honesto loco nata, se, Marcum Antonium, & Syncerum, filios aluit. Hodic tamen Syncerus inter aulicos Federici Regis ea gratia pollet, ut nulli dubium sit, eum inter magnates relatum iri à Rege beneuolentissimo; nist fortuna parum officiosis, ac magnis viris amica aut illi vi-

Aa  $tam_2$ 

tam, aut Regi benefaciendi potestatem abstulerit. Et hec familia sinem imponet ijs, que aliunde Neapolim venerunt.

#### V I N D E X

DE Sannazariorum familia plenè, ac verissimè scripsit Aelius: ita vt meum foret in præsentia, memorare tantummodo quantum dignitațis, & gloriæ Actius Syncerus adiecerit familiæ suæ, virtutum ac litterarum fama. Sed quis cum pro dignitate laudauerit, qui non familiam modo fuam, aut patriam, sed omnem planè Italiam, & quacumque eius ingenij monumenta peragrarunt, sui nominis splendore compleuit. Sed tanto familiæ splendori nescio quid nubeculæ aspersisse videtur Aelius:cum ieiune admodum dicat, Synceri nostri matrem fuisse honesto loco natam qua in re miror Aelium, cum sit patria Salernitanus, visum esse ex vrbe fua,Salerno peregrinari. Quotum enim latet Synceri nostri matrem fuisse Masellam de Sanctomangho, non honesta tantum, sed etiam oppidò clara, ac perillustri familia a. Et quamuis faciamus, nullam Sanctomanghis, cum Aquinis cognationem intercedere (quod qui affirmat, solidis nititur rationibus) efferre certé possunt sui generis claritatem cùm ab antiquitate, tum etiam à vassallorum dominatu, quem iam inde ab Normandorum Regum ætate tenuerunt. Solum prætereasin quo Cathedrale Salerni templum excitatum, ac S. Matthxo Apostolo consecratum est, nonne à Sanctomanghis Salernitanæ ciuitati in hunc finem fuit antiquitus elargitum? caque de causa clerus Salerni-.

a Io: Baptisla: Crifpus in vita Iacobi San nazar-

lernitanus remunerationis loco singulis annis quasi tributarium munus persoluit sphæram ex floribus fabrefactam, vbi ex vna parte Sanctissimi Apostoli imago, ex altera verò Sanctomanghæ familiæ Infignia repræsentantur. atque huiusmodi annua merces patritio natu maximo è Sanctomanghorum familia cleri nomine dono datur. Ab antiquis item temporibus ijdem possederunt nonoppidum modo Sanctomanghum, à quo cognomen mutuati sunt, sed etiam Sanctum Cyprianum, Caminos, Acernum, Calabrictum, vrbem Murum. Gloriari denique possunt de suis maioribus, quorum plerique extiterunt tum armorum studijs, tum etiam pacis artibus insigniter illustres b. de b Dux Guarquibus non est meum consilium plura in medium afferre. sed satis esse possunt, que à me modò commemorata sunt per occasionem Masellæ de San-&omangho:vt Syncerus noster Sannazarius iactare meritò possit maternum genus non modò honestumssed etiam præclarissimum.

dia in Sanctomanga.fam.



## DE PAPPACODIS.



#### AE LIVS.

Vnt praterea & Pappacodi nobiles, quorum oblitus Ifueram, qui ex Aenaria infula venere. De illis paucos claros reperio, prater Linctum, & Artusium. Linottus fuit equestris vir dignitatis Caroli III.tempore; & Artusius tempore Ioanna II. Quin etiam nonnulli eum inter Regina adulteros connumerant. verumtamen eum summa prudentia, & magnificentia fuisse docent & amicitia, quam perpetuam habuit cum Sergianne Caracciolo, qui eum Regina cariorem fecit; & domus, ac marmoreum sacellum prope S. Ioannis Maioris adem. Ex eo duo filij Franciscus, & Antonellus. ex Francisco, qui atatis prarogatina, & dinitys fuit clarior, nati sunt Artusius, Hector, & Baldassar; duoque aly sacris initiati. Artusio Massafram Ferdinandus Rex, Hectori Larinum Ferdinandus alter iunior: Baldassari Laquedoniam Rex Federicus dedit. viuuntque hodie splendide, arque magnifice.

#### VINDEX.

Appacodi ab antiquitate maximopere Neapoli commendantur. Iam inde ab ætate Gulielmi Regis, qui dicebatur Malus, nuptias iunxere cum Macedonijs: atque vtrique per suam viciniam cognominabantur, De Nobilioribus a. Quare verisimile est, eos ex vrbe Neapoli in in sulam. Aenariam transmisse. vbi corum plerique vnà cum Cossis, & Assantis erant propriarum triremium Domini, atque ab Regibus ab classica bella, ac maritimas expeditiones adhibitib. Verum Carolo II. Rege, Valenti Pappacodo pro suo Regeprælium ineunti, erutus fuit oculus, & ambæ truncatæ manus . tanta fuit atrocitas , atque barbaries eorum, qui hostiliter in Regem se gerebant. ea de causa homo mancus, ac debilis quotidie regijs impensis alebatur, ac sustentabatur c. Gulielmus verò auctus fuit maximis ab Roberto Rege reditibus, eo quòd per eam calamitatem officijs, operisque suis deservierit, ac præsto fuerit d. De Linotto autem, atque Artusio, quorum meminit Aelius, deprehendi, Linottum quidem egisse præsidem. prouinciæ Principatus e: Artusum verò fuisse Regij Palatij Senescalcum, ac loco muneris iniuisse illorum oppidorum dominatum, Barbari, Cropani, & Zagarisij, quæ ipse postmodum vendidit Nicolao Ruffo, Cutronis Marchioni f: atque infuper acquisiuisse castella, Pappasiderum, Castrum g Fosc. 74. p. Abbatis, Abbatemarcum, & Berbecarium, 9

a dutog. in D. Geergij fign.n.15.

b 1328. C. p.

C 1290. C. p. 193.

1309.B. pag.

d 1331. A.p.

e 1402. p.44.

fArca E.man. 54. 411. 1404. 61. an. 1429.

#### DE BOFFIS,

Quos Extendardos vocant.



#### AE LIVS.

Arinus Boffa, nobilis Puteolanus, primo Francisci Sfortia procurator, post ob iuris ciuilis scientiam in Regina Ioanna aula acceptus, & Regina facilitate, & suo merito magistratum inter septem maximos sextum obtinuit, quem Magni Cancellary vocant. Hic etiam Ioannellam Extendardam, Comitatus Alisiensis, Biccari, Bouini, Arpady, & Argenty dominam vxorem duxit. huius filius Matthaus, posthabito paterno cognomine, vii obscuriori, maternum amplexatus est. & cum his, qui adhuc viuunt, eius successoribus, Extendardos vocari maluit, dominatus que pars in hac familia adhuc perseuerat.

#### VINDEX.

a In editimonum. b Marinus. Fase. 1.p.63. an.1298. DEprehendi Boffas non solum nobilitatis, sed etiam antiquitatis gloria egregiè illustres in vrbe Neapoli<sup>2</sup>, in Sedeli Salitorum <sup>b</sup>, quod in præsentia Mantaneæ Sedili adnexum est. Illi enim-

enimuerò, Roberto Rege, castella pleraque suo dominatu complexi funt. Bartholomæus in Hydrunti Prouincia Licianum, Roccamannanum, aliaque pagorum sua ditione continuit. Iure tamenoptimo Marini filij ex Ioannella Extendarda geniti, abiecto maiorum suorum cognomento, maternum sibi cognomen adsciuerunt, allecti videlicet claritate cognominis per totius Regni amplitudinem multo celeberrimi inuectum quippe iam pridem huc fuit vnà cum Carolo I.ab Gulielmo, qui, sub suum aduentum confestim creatus est Neapolitani Regni architalassus, mox etiam Siciliæ Prorex: extititq; feudorum ditione maxime locuples... Ioannella porrò in ditionematque imperium adeo honorificum adscendit, vt à Bonifacio Pontifice. Max. conquisita fuerit ad sponsam sui nepotis, Samuelis Tomacelli. & quidem facta iponialia vique eò processerant, vt ambo sub pueritiam, vnum, idemque cubile iniuerint aliquandiu. Sfortia quoque Magnus ille, eiusdem Ioannellæ nuptias ambiuit, à Francisco filio contrahendas, ab illo, inquamsfilio, qui haud multo post Mediolani Dux extitit. Verum cum illi ad matrimonium cum Ioannella contrahendum Marino Boffa vterentur interprete, qui (qua erat gratia apud Ioannam II.) non modò Magnus Cancellarius, sed & Regij confilij princeps euaserat. Marinus tam idoneama d Dux Guara nactus occasionem 3. à Samuele, ac Sfortia conium dia in famille. gium auertit:sibi transtulit:ijsque delusis, Ioannel lam in matrimonium duxit. d

cArca A.m. nip. 3 4. anuo.

Extandarda

## DE MORIMINIS



#### AE LIVS.

Inem facturus huic libello non ab re fore existimaui, si pauca de alijs familijs quoque subnectam, ne dum prateritas se senserint meos manes iniquitatis accufent, & maledictis prosequantur, quod eas inter nobiles recensendas esse non duxerim: cum reuera judicio meo inter nobiles hodie merito habeautur, & fint . Vt igitur non desit debitus cuiusque virtuti locus, de aliquibus ex ijs,quas è populari stirpe progenitas esse fama estaqua virtute nobilitatem sibi pepereresloquar. è quibus primi mihi sese offerunt Morimini. Hi Roberti Regis tempore non inter nobiles, sed inter plebis optimates habebantur . Verum succedente Ioanna Regina, Roberti ex filio nepte , diuitÿs aucti arma tractare non fine magna lande caperunt, & equestribus virtutibus multi viri insignes ex hac familia prodiere succedentibus deinde alys, atque alys Regibus non defuere Morimini equites, qui incaptam nobilitatem, atque patrum auorumque decus, & conservarent, & augerent . è quibus clariores fuere Franciscus, & Annecchinus, de quorum virtute Blondus meminit; quorum unus cum Ot-

# VIN. NEAP. NOBIL. 193

zino Caracciolo Ioannam II.Reginam à viri sui tyrannide liberauit: alter, vt in Bartholomeo Facio legimus in vita Alphonsi Regis, ignes naualium militum à non exigua ciuitatis parte arcuitzeorum impetum cum paucis equitibus fortiter reprimendo. Meminit & de altero Annicchino Iouianus noster in bello Ducis Andegauensis, Ferdinandi I. Regis tempore, quem appellat equitum strenuum prafectum, & multis bellis exercitatum. Exiguo tempore Ebolum, Castellum Abbatis, & Campaniam possedere Ioanna II. tempore. sed & Frignanum vicum in agro Auersano, item & Teuerolam multos annos tennere, & adhuc tenent. Quibus ex rebus clarè liquet,si nobilitas à diuitys extimanda est, eos apprime nobiles esse; cum per annos circiter centum quinque in Regij archiuj quaternionibus interfeudatarios reperiantur: si ab armorum tractatione, nobilissimos: nam præter hos, quos clariores nominaui, singulis ætatibus permulti equites strenui & bellicis & ciuilibus virtutibus floruere.Obyt paucis ante annis Berardinus, pratorianorum Calabria Ducis militum prafectus, & viuit hodie Traianus Federico Regi apprime carus ob spectatam virtutem, & bellica laudis opinionum.

### VINDEX

Vàm proiectè mentitus sit Aelius, cùm Moriminos à plebe proseminatos esse prodidit, sacilè deprehendet quisquis vetus tabularium vel è limine salutauerit. Occurrunt ibi Berardus seudalium bonorum locuples, ac militiæ titulo nobilis anno CIO.CC.LX. a Anselmus ad eumdem militiæ gradu euectus ante annum CIO.CC.LXXXIV. quem Rex etiam Melphiæ Castro tutando præse.

2 In edit. mo-

# 194 VIN. NEAP. NOBIL:

B Arca I.manip. 14. C 1 3 20.13 2 1. A.pag. 225. d Arca B.manip.64. e Arca C man. an.1369. £1335. D. p. 279.284. g 1345. A. p. 41. h 1415. p.12. i 1429 p.183. in Cancell. k Termin. p. 26.29. 11417. p.61.

98.

cit. b Nicolaus in militaris dignitatis testimonium iam inde ab anno CIO.CCC.XX.titulo DOMINE cohonestatus c. ac per eadem tempora Andrillus miles amplis reditibus, auctus suit à Philippo. Constantinopolitano Imperatore d. Atque hi sanè suere Moriminorum maiores, qui laudabili postmodum armorum tractatione, quam ab ijs hauserant, claritudinem generis sua dignitate cumularunt: in quorum censu numerantur Cobatius miles qui Basilicatæ prouinciæ præsecturam gessit c: Ioannes f, & Petrus s militare decus secuti, assecutique, Amelius Laurini Baroh: & Caliumi, Leuonij, Montis Corbini, Mareliani k, Guasti Girardi, Balneoli, Roccæ Saxonis, & Castellucij Toparchæ.



# DE PVDERICIS, ET CICINELLIS.



## AE LIVS.

Suderici, & Cicinelli hodie nobiles; quorum Puderici ex vetustissimossed Medianorum genere: Cicinelli verò è plebe progeniti à Ladislai Regis tempore belli ac toga muneribus adeo se extulere, vt Regibus admodum cari fuerint, & amplissimis magistratibus prapositi, quorum splendore atque prouentu maximas divitias, illustresque cognationes consecuti sunt & hodie splendidè viuentes inter primates Montanea sessionis habentur.

## VINDEX.

Medianis sed quia longum esset omnia proferre, satis sit in præsentia vocis etymon quambre. uissimè interpretari. Est igitur Ordo Medianorum inter Nobiles, & Plebeios medius: qualis erat olim in Republica Romanorum Ordo equestris, medius inter Senatores, ac Populum. An autem ordo eiusmodi nostra in vrbe sucrit aliquando, nondum.

# 196 VIN. NEAP. NOBIL:

mihi planè compertum exploratumque est. Certè in veteri tabulario, cuius ego scripta sæpissime, & vero etiam accuratissime versaui per annos sexdecim, nullam reperi Medianorum factam esse mentionem: sed ciuitatem omnem in duos diuisam esse Ordines, Militum vnum, alterum Popularium a. Probè ctiam noui vulgò circumferri Processum. fori iudicialis, cuius est titulus, De Medianis, Item Sententiam Roberti Regis, & Indultum Ioannæ Reginæsex quibus argui potest, fuisse quidem eas tempestate aliquem Medianorum manipulum. Sed quoniam nullum extat in tabulario eius Ordinis vestigium; supersedendum mihi putaui ciusmodi argumento, idque alijs maturius discutiendum relinquere. Mihi quidem satis superque suerit in præsentia ad infirmandam Aelij sententiam eiusdem Aelij autumantis opinio, post quatuor aut quinque ætates Medianum in Nobilium numerum referri posse.quò facilius etiam ostendam, fœde erratum ab Aelio fuisse, qui Pudericos, Ianuarios, Bonifacios inter Medianos recensuerit: multoque fœdius lapfum esse, cum Moriminos, & Cicinellos inter plebeios reponere non erubuerit!: quorum omnium extant antiquissima, atque apprimè perspicua monumenta nobilitatis.

Et PVDERICI ab anno iam CIO.CC.LVIII. baronalé, militaremq; nobilitaté oftentant etenim in equestris prælij simulacro, ad quod Mäsredi Regis imperio se exercuerunt pro cohonestando Balduino Constantinopolis Imperatore, quo primum tempore ille Barium aduenit, versati sunt tanquam propugnatores Comes Biccarensis, Lossiridus de Lossirido, Tancredus de Vigintimillijs, & Conra-

dus

a 1283. 4 p.
5. àter.
Scriptum est
wniuersis ciuibus Neapolis tam milibus, quàm po-

pularibus.

## VIN. NEAP. NOBIL. 197

dus Spatafora. Hippomachi verò oppugnatores, qui ad ludicrum certamen ordinatim accedebant, & croceis atrifque infignibus fuper alios emicabant; recensiti sunt hac serie; Robertus Piscicellus, Gotardus Saxonus, Athanasius Pudericus, Balardus Siginulphus, Stephanus Brancacius b. Sub idem porrò tempus in agro Neapolitano multapuderici possedere bona seudalia c. postmodum etiam ad militiæ gradum euecti sunt Sergius d, Laurentius c, Henricus f, Antonellus g, Raynaldus h: ac sub Aragoneis Regibus oppida indepti sunt Sanctum Maurum, Cancellum, Laurentianum, Salandram, Garacusium, Serras, Malcalzatos, & Colubrariam. sed ad Cicinellos transeamus.

Cum Carolus II. Rex anno nostræ salutis nonagesimo ad millesimum ducentesimum, Athanasium Cicinellum militari cingulo cohonestasset, omnibus testatum esse voluit, Athanasium nonminus quàm à sua virtute, rebusque gestis; è familiæ maioribus nobilitatem petere potuisse: quandoquidem præter honores ab Rege Carolo sibi præstitos, patre, auo, proauis, atauisque progenitus, qui perpetua suerint in Sedili potiti nobilitate k. Quin ad ea, quæ Aelius numerat, samiliæ huius ornamenta adiecere alij oppidorum Forini, Petræ, & Carpinonis dominatum. 1

b Annal. Mat. Iuuenacen. c Landulph. Robert. Adenulph. Heres Sergij in edit. monum. d 1324. A.p. e 1343. E. p. 88.*àter*. f 1384.p.159. g 1418. p 62. h Priuil. Reg. Ferd. 1465. i Io: Anton. 1496.p. 183. 1498. p. 196. in Cancell. Apolog. Terminij p. 109. k 1290. A. p. 29. àter. 1 Quatern. Reg. Camera 1472. Com.7. p. 76. an. 1497. Com. 22. pag. 337.an.1500.

## DE IANVARIIS



## AE L I V S.

Vnt & Ianuary duplices . quibus dimidius leo infine est, maximo ornamento sunt viri duo insignes, Antonius scilicet, & Ferdinandus, Aragoneis Regibus ob prudentiam, ac integritatem in primis cari atque accepti. Hi Mediano genere nati equestris militia mul. tos è progenitoribus osteniant . hodie verò sublato Medianorum nomine, nobiles vocantur, & sunt in sessione Portus admodum potentes.Illorum verò, quibus trabeatus leo insigne est, origo penitus ignoratur. nam ante Bartholomaum, quem cognomento Chiattum vocatum ferunt, neque inter nobiles, neque inter Medianos mentionem ipsorum nusquam me reperisse memini. Verum Andreas, & Princinallus equites illustres Ferdinando 1. ccterisque Aragoneis Regibus adeo se probauere, vt corum alter Marturani Comes effectus sit, alter Nicotera dominus. & inter Regni proceres hodie habentur.

### VINDEX.

Vonam ex fonte hauserit Aelius Ianuarios è Medianis genus ducere, planè me fugit: siquidem

# VIN. NEAP. NOBIL: 199

quidem iam inde ab anno CIO.CC.XXXIX.Adenulphus baro erat in Principatu prouincia, atque ex ij vnus, quibus custodiendi, tutandique erant Guelfaram vrbium obsides, quæ Galliæ Cisalpinæ adnumerabantur. & Adinulpho quidem saluum incolumemque affergare Hubertinum Aduocatum, Placentinum obsidem iuslu Frederici II. Imperatoris obtigerat.4. Mox etiam Manfredo,& Carolo I. Regibus ; Ianuarij feudalium bonorum possessivere non pauci, b.è quibus Iacobus, Castro de Cruce, & Curricula, oppidis in Comitatu Molisij ab Rege Carolo II. donatus est . Militaris præterea dignitas fuit antiquitus Ianuariæ gentis, annisque deinceps voluentibus in eadem. perstitit continenter, quoad sensim exoleuit. Eamdem, regnantibus Sueuis Principibus, consecuti funt Pandulphus, & Petrus d. fub Franço-Neapolitanis Regibus adepti sunt item, Carolo I. Rege-Andreas, Thomas, Adenulphus e : Carolo II. Rege-Iacobus f, Girardus S, Athanasius h: Roberto Rege Bartholomæus i . Ioanna I. regnante Princiuallus k, & Ioannes I. Menelaus sub Ioanna II. m Dum verò Aragonenses vigerent Reges, Henricus 13, & Leo o præter alios dignitatis gradus, ornati ea fuere.

Ceterum duos illos, quos Aelius enumerat, Ianuariorum cætus in vnam eamdemque familiam coaluisse facile adducor, vt credam: cum videam ambos idem Sedile Portus sortitos; ambos sub curia nobilium, qui ex Aquario nuncupantur, contineri, ambos leonem, præcipuum stemmatis sui corpus perpetuò retinuisse. amborum denique stemmata in vna eademque gentilitia tessera collocari in D. Petri ad Fusarellum. DE

a 1239. p. 43% b Pandulph. Petr: Iacob. Rog. Io: Tenaglia, Altruda, Maria, Adenulph. Thom. Andr Simeon Athan in editis monunz. C 1295.B p.S., àter. d Ihidem .. e Ibidem. f 1295.B.p.6.. àter .. g 1302. A. p. 117. àter ... h 1304.1305.. I.pag.102.at. 11305.C.pag. 28. ater. k 13-43. E.p.. 134. atero 11343.C.pag.. 136 .. m 1415.p.93.. n Com. g. Reg. Alph. I. pag.. 231.an.1+41 o Com.7. Reg.. Ferd. I p. 1 2 1 ater.an.1.468. Privileg.150. p.7. an. 1 +83.

# DE BONIFACIIS



## AE LIVS.

SVnt & Bonifacy vetustissimo è Medianorum generesdiuitys admodum clarisqui à Ioanna I. temporibus, perpetuis erga Reges obsequys se nobilitauere, & magistratus amplissimos gessere. Ex his hodie superesa Robertus, cui nuper Federicus Rex Oriam oppidum, imo ciuitatem in Salentinis Metropolitanam ob virtutis meritum concessit.

## VINDEX.

Vltiplices diuersique Bonisacij extitisse, perhibentur: & ab Gallijs quidem Petrus a, Gulielmus b, & Gulielmottus, ex vrbe Verona Franciscus e Neapolim aduenisse Carolo Andegauensi ministraturi. Postmodum Robertus Rex ab Liguria ad sua acciuit stipendia Ioanninum d, & Nicolosum e, balistariorum militum Pentecontarchos. Verumtamen Bonisacios, de quibus inpræsentia loquimur, diuersos esse ab ijs facilè mihi persuadeo, cùm videam aliquanto ante, quàm

a 1270. A. p. 80.

b 1274. B. p. 275.

c 1296. F. p. 30.

d 1328, B. p.

e 1332. C. p. 146.

ad

# VIN. NEAP. NOBIL. 201

ad nos exteri Bonifacij commigrarint, illos in Neapolitana nobilitate floruisse. Equidem illud multo exploratius habeo, in Medianorum numerum nulla posse ratione referri: siquidem & habuere maiores annis ab hinc CCCC. militari dignitate claros f; & oppidorum imperio g, administratisque Provinciarum præsecturis hà Caroli I. ætate excelluere.

f Barthol. in edit. monum. Sergius. ibid. g Bonifacius filius Pauli Dominus Roc ca Barbara an. 1275.
Ammir. p.773
Marzucius

miles Baro Limata 1390.pag.18. Io: miles donatus Ciuitaquana, & Binizano.1292.1293.pag.19. Robertus miles Dominus Centona, S. Marcellini, & Biccani 1404.pag.145. h Idem Iust. Princip. citra pag.57. Goffridus miles Iust. Basilic. 1269. A. pag.54.144. & Capitinata. Ammir. pag.77.



# DE AGNENSIBVS.



### AE L I V S.

E Agnensibus quid certi dicam non habeo: nam corum familia plerumque sterilis paucas admodum imagines habuit, & prater Astorgium Cardinalem, & Galeottum virum bellicis, ac ciuilibus virtutibus clarum, neminem virum celebrem reperio. Sunt qui dicunt, eos ex Anglia venisse, & genere nobilissimos esse.

# VINDEX

Vemadinodum ex aceribus, sicuti testantur Agricolæ, pauci admodum existunt rami; ex alijs verò arboribus multiplices esfundunturita occusta quadam vi, nutuque divino nosseræ contingit civitati, vbi familiarum aliquot, quales Brancacij, Caraccioli, Pignatelli, Carrasci, secunditatem vitium æmulatæ, in plurimos seseliberos, quasi palmites, propagarunt. At contraliberos, quasi palmites, propagarunt. At contraliberos, vt Lignini, Siripandi, Agnenses, numerantur samiliæ, vt Lignini, siripandi, agnenses, numerantur samiliæ, à quibus rara admodum, atque exigua-

# VIN. NEAP. NOBIL. 203

proseminata soboles suit. Attamen præter Astorgium Cardinalem, & Galeottum, memorantur Adenulphi Agnensis Heres, Carolo I. Regnante, seudorum Dominus a, Iacobus inter aulicos Roberti Regis b, & Rodulphus, quem Rex idem Salerni castro præsecitc. Nec ita multo post Mignellus, qui pro Ioanna Regina strenuè militauit d. Caroli demum VIII. tempore Lancelottus materna Spinellorum successione Pirum, Roccam Gulielmam; Sanctum Ioannem de Loncarmo, & Ambrisicium possedit. e

a Fosc. 87. d pag.1 ad 132. b 1303. D. p. 19. c 1322. F. p. 105. d 1345.1346 B.pag.137. Execut. Car. 8 e 1495. p.49.



# DE PAGANIS.



### AE LIVS.

Agani absq; dubio nobiles vetustissimi generis sunt.
eorum verò nobilitati non exiguo impedimento est,
quòd, Nuceria perpetuo multorum seculorum incolatu,
Nuceria Dominis servire passi sunt. Patrum verò nostrorum memoria huius familia principes Neapolim se
recepere, sinter nobiles sessionis Portus habiti sunt. Ex
bis cognouimus Galeottum armigerorum Ducem strenuum, Ferdinando I. Regi carum, Briciliani ac Vetrana
Dominum; serdinandum regi hippodromi prafettu.

V I N D E X.
Agani propter multos, quos in agro Nucerino

a Curtis in Plano in prascria Paganoruvicus vocitatur.an.1396 erat ditionis Galeotti Pagani. b In edit.mo-

b In edit.monum. c Regest.Cencij Camer.an.

1208

affecuti sunt seudorum titulos a, oppidum agri caput suo nomine infigniuerunt; quod ad hanc vsque diem Nuceria Paganorum antonomastice nuncupatur. Anno CIO.C.LXXXVII. Horbertus, Gregorius, & Gualterius barones erant b; nec ita post multo Paganorum plerique, præter Bricilianum, ac Vetranam, vicos castellaque sibi compararunt Flabateriam c, Casiluerium, Cantalupum, Gualdum Bustonem, Sanstam Iustam, Genestram,

# VIN. NEAP. NOBIL: 205

Babuchium, Sanctum Ioannem in Carico, Fanum Angeli in altissimo, Salam, Pratam, Camposanum, Mancusios, Pratellam, Lusinum, Lorenianum, Lanzarum, & Puteolanum d. Illis item ornamento decorique fuere Hugo Templariorum militum author, primusque Magnus Magister, & Nicolaus Archiepiscopus Neapolitanus: nec longum, & continentem Nuceriæ incolatum dedecori suisse familiæ, Ladislai Regis, quas subijciendas duxi, litteræ patesaciunt. Ita illæ loquuntur.

Ladislaus Rex, &c. Vninersis prasentes litteras inspectuvis tam prosentibus, quam futuris. Laudabile opus agere credimus, si fideles nostros in corum libertatibus conseruamus. Sane moti nouiter supplicationibus per virum nobilem Galioctum Paganum de Nuceria militem, Regni nostri Sicilia Marescallum nostrique hospitij senescallum dilectum, fidelem nostrum, asserentem omnes de genere Paganorum certas habuisse hattenus franchitias, & immunitates, & de nostro semper demanio extitisse: illasque ipsis per nos confirmari, & concedi suppliciter postulauit. Volentes nihilominus fideles nostros in eorum libertatibus conseruari, prafatisque omnibus & singulis de disto genere de Paganis iam distas immunitates,& franchitias omnes,& singulas de cetero ipsis concessas, o in quorum possessione hactenus extiterunt, iuxta ipsarum mentem, & seriem confirmamus,& cocedimus barum serie de scientia certa nostra, eosque tenere perpetuò in nostro demanio, & dominio tenore prasentium sirmiter pollicemur. Mandantes ipsarum tenore presentium de dista certa nostra scientia vniuersis, & singulis nostris officialibus, ad quos spe-Elat, & spectare poterit prasentibus, & futuris quòd iam di-Elos omnes de prafato genero de Paganis in possessione franchitiarum, & immunitatum pradictarum, & demaniali etia libertate manuteneant,protegant,& defendant:nec eos super illorum possessione impetant, vel molestent: & super illis non permittant ab alijs indebite molestari. In cuius reitestimoniu. præsentes litteras exinde sieri 😙 pendenti maiestatis nostra sigillo sussimus communiri. Dat.Neap.Gc. vt supra die IX. Iulij VII.Ind.Regnorum nostrorum anno XIII. CON-

1265. S. p. 110. àter. 1269. A. pag. 21. àter. 1274. B. pag. 133. Arca H.man. 90. an. 1317. 1269. S. pag. 172. àter. Fafc. 87. pag. 132. àter. 1336. 1337. C. pag. 98. àt.

1398.pag.69.

# 206 VIN. NEAP. NOBIL! CONCLVSIO

AE LII.

Etera familia aut è Medianis ortașaut à finitimis oppidis non admodum nobili genere aduentitia, facile diuitys & nobilium cognatione inter Montanee, Portuensis, & Portanouensis sessionis nobiles acceptas hodie inter Neapolitanos nobiles numerantur. Quapropter admonitos velim eos, qui aut vetustam nobilitakem conservare, aut nouam acquirere volent, ut virtuti, ysque artibus, que famam, & honestas divitias comparare possunt; incumbant: nec veteris prosapie homines, auorum nobilitate contenti superbiant; nec humili loco nati diffidant.cum quotidie aliqui genere nobilissimi virtutum, ac dinitiarum defectu facillime è nobilitatis culmine cadere videantur. contra verò quamplurimi sordido genere editi virtutum, & diuitiarum auxilys ad supremos nobilitatis gradus peruenere.

### VINDEX.

AC Aelij sententia vrget me, vt quamprimum in vulgus emittam alteram voluminis mei partem pro familijs Sedilium Montanea, Portus, & Portanoux, ob indicandam prodendamque nobilitatis præstantiam, qua quidem illæ insuis quæque Sedilibus excelluerunt, & in præsentia excellunt, quarum aliquæ ea fuere generis antiquitate, vt peculiaria Sedilia sibi ipsis cognomina singulæ obtinuerint. quæ postmodum Sedilia.

(quem-

# VIN NEAP NOBIL: 207

(quemadmodum Nidi, & Capuanæ Sedilibus iamdudum contigit) in tria illa coaluerunt. Verum ego illud scire ex Aelio cupio, vnde illum tantæ caritatis ardor incesserit, vt cas potissimum familias tacitus prætetierit,quæ(vt iplemet docet)Medianorum satu sunt editæ : præsertim cum aliquarum etiam meminerit, quæ ex ipfiusmet sententia à plebe profeminatæ sunt, & ad posteros propagatæ. An non sentiebat Aclius, quippe vir ab vsu cautior, à confilio non inops, ab eruditione non mediocriter instructus, eum, qui passim alifs maledicitsid naturæ vitio facere consuessession ex eorum merito, quibus obtrectat? An non intelligebat, qui de alienis bonis generatim ac summatim detrahits qui alios maledicentia velut acicula vinuerse perstringit, eum multo plus iniuriæ inferre, quam fi aperte vniuscuiusque nomen, famamque proseinderer? tunc enim vnica tantum voce vniuersum cœtum notat atque sugillat: & quod narratur de cuncis, id fingulis affigi posse demonstrat. Sed esto verissimum quicquid Aelius de familijs, quæ aggregatæ fuere Sedilibus, fiue contumeliose, fiue înepte effutiuerit; de ijs certe familijs, quæ tanquam aquæ Nili fluminis, nullam agnoscunt originem, sed cum eisdem suis sunt satæ, altæque Sedilibus, nonne id afferere iniquum erat? Expers originis fuit enimuero familia Grifforum, quæ proprium fibique cognomen Sedile vindicabat antiquitus. Sui fatus exortes funt Venati, Duta-Stramboni, Macedonij inter nobiles ex Aquario recensici, qui versantur in Sedili Portus. Qua igitur ratione persuadere sibi quisquam potest, quod Aelius scriptum reliquit, id à veritate neutiquam abeffe?

# 208 VIN. NEAP. NOBIL

abesse? Maneat ergo quod initio dicebamus, Aelium vel falsa opinione ductum, vel narratione alterius, qui non consultissimus esset Neapolitanæ
nobilitatis, imbutum, ea scripto euulgasse, quæ si
veterum scriptorum monumenta versasset, quæ
certè vt homo curiosus antiquitatis, & multæ
compos eruditionis versare facilè potuisset; dubium non est, quin vel reuocasset, vel maledicendi
mentem exuisset. Demum si quid in hoc opere à
me desideratur, id non voluntati, quæ ad seruiendum omnibus prona, sed facultatis meæ tenuitati
tribuendum putetis. Et, ne meæ religiosi hominis
partes deesse vnquam videantur, omnes Terentiani illius admonitos volo, nempe vt desinant maledicere, malesacta ne noscant sua.

## FINIS

#### LITTERARVM

# AB ANTIQUITATE

REPETITARVM

# MONVMENTA

Qua Francisci Aelÿ Marchesÿ errata detegunt :

Simulque retegunt præstantiam, atque amplitudinem

NEAPOLITANAE

NOBILITATIS.

# CANDIDO LECTORI,

# & studioso veritatis

## CAROLVS BORRELLVS.

# 

IHIL tibi mirandum, si operis huius additamentum ipso toto opere maius videatur. Est nimirum quoddam hominum genus, qui ductu, ac propensione quadam naturæ mendacijs adhærent potius, quam veritati student: & tunc

potissimum nomen suum arbitrantur attollere, cum. alienam gloriam deprimunt, quò mihi magis verendum fuit, ne plus habitura sint sidei, quamuis commentitia, ac plurimis identidem aspersa mendacijs, Aelij scripta, quam mea: quæ solida quidem sunt, ac veterum tabularum præsidio communita.Illa siquidem quia plurimum detrahunt de aliorum dignitate, nec minimum. de splendore nobilitatis; nescio quo pacto faciliùs illabuntur in inuidorum hominum animos: mea verò quia nobilitati suffragantur eorum, quorum certa extant in. litteris, ijsque propitia monumenta, non modò prauis hominibus persuasionem gignere nullam solent, sed ne ad aures quidem ipsorum admittuntur. Et, vt omnem à me suspicionem vanitatis amoliar, illud tibi pro certo polliceor, me nihil in lucem hominum editurum, nihilq; approbaturum, quod cognitum, exploratum que non sit veterum tabularum indicijs: quarum illa dumtaxat in-

A 2 1

medium afferam, quæ complutibus familijs communiafunt cum alijs: vt ex ijs ferre iudicium facilè possis dealijs, quæ à me tantummodo vel indicantur, vel proseruntur. Demum tibi planè persuadeas velim, quæ hic memorantur tabulæ, cas omnes in suis exemplaribus suisse persectas, atque oculorum meorum cursu dimensas. Quare cùm ex ijs liquidò constet, Aelij historiamesse mendosam, mendacijque conuictam; esto Neapolitanæ nobilitatis ex animo susstrantes ex nosis sorte in suisse su animo susstrantes ex pers, ac Regni totius hospes. Vale.



#### 5

# CATALOGVS

Baronum Neapolitano in Regno versantium, qui sub auspicijs Gulielmi cognomento
Boni, expeditionem ad Terram
Sanctam sibi vindicandam
susceptiones

Tametsi buiusmodi enumeratio immista sit Regesto anni CIDA CCCXXII. sub signo, A, pagina XIII. ad LXIII. condito sub Carolo Illustri, Calabria Duce, gnato Roberti Regis, sui Patris vicario: pertinet tamen ad Normandorum Regum tempora, quemadmodum indicant folia XIX. & XXVII. quibus in folijs commemorantur Rex Gulielmus, &, qui illi in Regno successit, Tancredus Comes Licij:significant itë folia XV.XXXI.XXXVII. XXXIX. XLII. vbi recensentur etiam Gilbertus Comes Grauinensis, Ionathas Comes Consanus, Riccardus Comes Fundorum: fit quoque mentio Marij Borrelli: qui quidem omnes, si qua fides est habenda Sicilia historijs ab Hugone Falcando perscriptis, vitam agebant Gulielmi 1. Regis atate: & ad delendam Maionis tyrannidem conspirarunt. eius autem rei notitiam multò certiorem ingerit folium LVII. vbi accurate adnotatur, ciusmodi schedam in regestum supra memoratum ex peruetusto exemplari fuisse transcriptam.

# ISTA SVNT FEVDA Ducatus Apuliæ.

De Comestabulia Frangaly de Briticto

## C V R I A.

Pobertus de Beneth dixit, quòd demanium suum est Beneth, quod tenet in capite à Domino Rege, quod est seudum V. militum. cum augmento obtulit XI. milites, & XII. servientes.

Frang

Francarius dixit, quòd tenet Bitricum in capite à Domino Rege, quod est seudum IV. militum. & cum augmento obtulit milites X. & seruientes X.

Guillelmus de Tot tenet in balio Sanctum Nicandrum, quod tenet in capite à Domino Rege, quod, ficut dixit Robertus de Beneth,& ficut est inuentum in quaternionibus Curix, est feudum X. militum. & cum augmento debet dare milites XX.

Guido de Venusio dixit, quò d'tenet in Casamassima in capite à Domino Rege, quod est feudum Ist. militum. & cum aug-

mento obtulit milites VII. & serviences VIII.

Gosfridus Tortamanu dixit, quod tenet in capite à Domino Rege in Montorone, seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. & seruientes V. De Gallipoli, quod tenet in montanea debet inquirere Camerarius.

Rogerius Flamengus dixit, quòd tenet Palum in capite à Domino Rege, quodest feudum III. militum. & cum augmento

obtulit milites VI. & servientes VI.

Boamundus de Cagnano dixit, quòd tenet medietatem Nohe, & est seudum II. militum: et in Botonto seudum II. militum. & etum augmento obtulit milites VIII. & seruientes VIII.

Index Maior Botonti dixit, quòd tenet Lustum, quod est seudum I. militis & dimidij. & cum augmento obtulit milites III. &

feruientes IV.

Guillelmus de Tuulla dixit, quòd tenet medietatem Nohe, quod est seudum II. militum: & in Bosonto seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites VI. & seruientes

#### CVRIA.

Hugo Frascenete tenet seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Riccardus de Carbonaria dixit, quòd tenet Carbonariam, quod est seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes II.

Letrus filius Guillelmi. Brifardi, sicut dixit Robertus de Beneth, & Riccardus de Carbonaria, tenet in Cilia seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes III.

Robertus filius Guillelmi Gurgulionis dixit, quòd tenet Aquamuiuam, quod est seudum V. militum, & cum augumento obtutit milites XIL & seruientes XXX.

Ro.

Robertus Spirlintus, ficut inuentum est in quaternionibus Curiæ, tenet Turritum, quod est feudum IV. militum, & Iohe, quam. tenet de Principatu Tarenti, & est seudum III. militum. & cum augmento obtulit milites XIV. & seruientes XL. In quaternionibus vero Tarenti scriptum est, quòd debet seruire de ipso castello Iohe cum augmento, quod ei pertinet.

#### C V R I A.

Elias Sclauus tenet Balleczanum, quod, sicut inuentum eft in. quaternionibus Curiæ, est feudum II. militum . & cum augmento obtulit milites IV. & seruientes X.

Guillelmus de Oria tenet Mallanum, quod, sicut inuentum est in quaternionibus Curiæ, est feudum I. militis. & cum augmen-

to obtulit milites II.

Hugo de Altauilla dixit, quòd tenet in Botonto feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. & fernientes IV.

- Rael de Petramala dixit, quòd tener in Botonto feudum I. militis & quarti, & cum augmento obtulit milites III. & seruientes III.
- Filius Guillelmi de Auregnes dixit, quòd tenet in Botonto feudum I. militis, & in Betecta feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites IV. & seruientes IV.

Peregrinus de Melphia dixit, quòd tenet in Botonto feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes III.

- Sicardus Lombardus, sieut inuentum est in quaternionibus Curiæ, tenet in Botonto feudum I. militis . & cum augmento obtulit milites. II. & seruientes III.
- Johannes Marchisanus tenet in Botonto seudum I. militis, quod fuit Guillelmi de AltoIohanne; quod est I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes IIL

Raul de Gensiano dixit, quod tenet in Botonto feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes III.

- Vxor Guillelmi Senescalci, sicue dixir Robertus de Beneth, tenet in Botonto feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites IV. & feruientes V.
- Filia Guillelmi Gallipoli, sicut inuentum est in quaternionibus Curix, tenet in Botonto feudum I. militis. & cum nugmento obtulit milites II. & seruientes II.
- Raynaldus Tallaboscu dixit, quòd tenet in Botonto seudum I. mili-

militis. & cum augmento obtulit milites II. & servientes II. Crispinus de Granina dixit, quod tenet in Botonto seudum I.

militis. & cum augmento obtuit milites II. & seruientes III. Alexander Lepuici, seut innentum est in quaternionibus Curia,

Alexander Lequier, ficut inventum est in quaternionibus Curia, tenet in Botonto seudum I militis & dimidij. & cum augmento obtulit milites BI.

Ferraczanus Venulis, sicut inuentum est in quaternionibus Curix. tenet in Botonto feudum I. militis. & cum augmento obtu-

lie milicos II. & seruientes III.

Guillelmus filius Simonis tenet terram, quæ suit Guillelmi Rapollensis: quam tenuit in Botonto; & est seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

#### C V R T A.

Robertus Schescalcus, sicut ipse dixit Robertus de Beneth, tenet in Botonto seudum I. militis. & cum augmento obtulit militem I. Et de hoc quod tenet in Barolo, & præcepimus Angot de Archis, vt illud inquireret, & ipse dixit quòd est seudumdimidis militis. & cum augmento obtulit militem I.

Elias de Selano dixit, quòd tenet Campolum, & ficut dixit, est feudum dimidij militis. & cum augmento obtulit militem I.

Guillelmus de Tualla dixit, quòd tenet Rucilianum cum cafali, quod est de tenimento ipsius Rutiliani: quod, sicut dixit, est feudum VII. militum. & cum augmento obtulit milites XV. & seruientes XX.

Milites LXXXVIII. & quartum.

## ITEM DE PROPRIO FEVDO COMESTABULIAE TERRAE BARI MILITES.

Isti sunt Milites Baroli de Comestabulia Angot de Arcis.

Villelmus de Malaherba dixit, quòd tenet in Caurato feudum 1. militis. & cum augmento obtulit milites II. & feruientes III.

Filis Henrici Loeregnissicut inuentum est in quaternionibus Curix, tenent in Caurato seudum I. militis. & cum augmento obsulerant milites II. & seruientes III.

Raul

- Raul de Alemagno, sicut inuentum est in quaternionibus Curix, tenet in Caurato seudum I.mlticis; & in Barolo seudum I.mlticis. & cum augmento obtulit milites IV. & seruientes IV.
- Petrus de Principatu dixit, quòd tenet in Caurato seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & sernientes II.
- Hugo Lugactu dixit, quòd in Barolo tenet feudum I militis . & cum augmento obtulit milites II. & fernientes III.
- Vmfridus Bonellus dixit, quòd tenet in Barolo feudum dimidij militis. & cum augmento obtulit militem I.& feruientes II.
- Galganus filius Iordani dixit, quòd tener in Caurato feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & feruientes III.
- Riccardus filius Iordani dixit, quòd tener in Caurato feudum I. militis. & cum augmento obiult milites II.& feruientes III.
- Guillelmus Cebronus, sicut ipse dixit, tenet in Caurato villanos VIII, & in Barolo domum I. de quo obtulit cum augmento militem I.
- Simon de Partenico, ficut dixit Angot de Archis Comellabulus, tenet in Caurato feudum I militis. & cum augmento milites II.& fernientes II.
- Floriana vxor Berardi de Bersentone, sicut dixit Angot de Archis, tenet seudum I. militis in Caurato. & cum augmento obtulit milites II.& seruientes II.
- Altruda vxor Hugonis Blanci, sicut dixit Angot Comestabulus, tenet in Caurato, & in Barolo seudum I militas. & cumaugmenro obtulit milites II.& seruientes II.
- Freselengda vxor Brilieni Schistadei dixit, quòd tenet in Caurato seudum dimidij militis. & cum augmento militem I. obtulit,
- Boamundus Tranallie dixit, quòd tenet in Caurato feudum I. militis. Ecum augmento obtulit milites II. & feruientes III.
- Galganns de Altauilla dixit, quod tenet in Caurato feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites 11.80 fernientes III.
- Rogerius filius Girohy dixit, quòd tenet in Barolo feudum II.
  militum. & cum augmento milites IV. obtulit, & fernientes
  IV.
- Gosfridus Columbellus tenet in Barolo villanos II. & affidatos VI.& domos, de quo cum augmento obtulit militem I.

В

## 10 BARONES REGNI

Flandena filia Hugonis Gacti, sient dixit Angot, tenet feudum .

dimidij militis. & cum augmento obtulit militem I.

Sanson de Barolo dixit, quòd tenet in Barolo seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes III. Feuda militum de prædicta Comestabulia Angoth

de Archis XXIX.& medij.cum Cannis.

## COMITATVS GRAVINAE.

Comes Gilbertus Grauinensis tenet Cannas, quod est feudum.
IX.militum. & cum augmento obtulit milites XVIII. & seruientes XVIII.

Idem Comes Gilbertus de Grauina, sieut innentum est in quaternionibus Curiæ. Demanium suum Grauinæ est seudum militum VIII. & de Spinaczola IV. militum. & de Florentia est demanium suum militum IV. Demanium suum de Pulignano est seudum IV. militum.

Demanium prædicti Comitis G. de Grauina milices XX.

### Isti sunt, qui tenent de codem Comite.

Ntenorus AltiIohannis, sicut inuentum est in quaternionibus Curiz, tenet in Granina seudum I militis, & cum augmento obtulit milites II. 16:

Riccardus Cebronus tenet in Grauina feudum Lmilitis, quod fuit Roberti filij Auerardi. & cum augmento obtulic milites II.

Guillelmus de Trigarico, & Guillelmus Malaopera, & Raynaldus de Bellocampo dixerunt, quòd tenent in Grauina feudum I.militis. & cum augmento obtulerunt milites II.

Accardus dixit, quòd tenet in Grauina villanos XXIV. feudum feilicet I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Domina Aduysa tenet in Spinaczola seudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II.

Guillelmus Pictarie dixit, quòd tenet in Spinaczola dimidij feudum militis. & cum augmento obtulit militem I.

Raymundus tenet in Florentia seudum I. militis. & cum augmento obtuit milites II.

Goffridus de Françauilla dixit, quòd tenet in Florentia feu-

SVB GVLIEL. II. REGE.

dum I.militis. & cum augmento obtult milites II.

Magister Rosinus dixit, quòd tenet in Florentia feudum I misris; & cum II. vilianis, quos tenet in Grauina, cum augmento obtulit milites II.

Nicolaus de Brahistenet de prædicto Comite Montem Milionem, quod est seudnin VI. militum & plus. & cum augmento obtulis milites XII.

Guillelmus de Garreis tenet Bellum Montem de prædicto Comite, quod est fuctum IV. milician. & cum augmento obtulie nulices XIV.& sernientes VIII.

Rogerius de Cainano tenet à prædicto Comite Cainanum, & Sanctum Angelum, quod est seudum y I, militum. & cum augmento obtulit milites XII.& seruientes XII.

Matthaus de Tito tener de codem Comite Titum, quod est feudum III.militum, & cum augmento obtuit milites IV.& feruientes IV.

Guillelmus filius eius tenet de prædicto Comite Laurentianum, quod est sendum Hamilieum. & cum augmento obtulir milites IV. & seruientes IV.

Robertus Petraperciate tenet in balio de prædicto Comité Campum Matorem, & Trefogiam, feudum III. militum. & cum augmento obtulit VI. milites, & IV. feruientes.

Alexander Maniei Veteris tenet de prædicto Comite Marsicum Vetus, quod est feudum II, militum. & cum augmento obtulit milite. IV.

Philippa quondam Marchionissa Granine tenet in vita sua Fiorentiam, feudum IV. militum. & cum augmento obtulic milites VIII. Qua mortua, reuertetur ad prædictum Comitem. Gilibertum.

# COMITATUS ANDRIAE.

Comes Bertheraymus Andria, ficut inuentum est in quaternis Curia, acmanium summ est Andria, seudum militum XIII.& in Minorbino seudum militum IV. & in Sancto Archangelo feudum militum VI. & de Policore feudum militum IV. & de Rocca milites II.& de Colobrara milites II Demanium... milites XXXI.& cum augmento milites LXXII. & servientes CC.

 $\mathbf{B} = \mathbf{z}$  ,  $\hat{l} f l$ 

### 1sti sunt, qui tenent de codem Comite Bertheraymo Andrix. Curia.

Villelmus Rapollensis, sieut dixit, tenet in Andria seudum I. militis & dimidij. & cum augmento obtulit milites III. Guil lelmus Cebronus, sieut dixit Guillelmus Rapollensis, tenet

in Andria feudum I. militis & dimidij. & cum augmento obtulit milites III.

- Robertus Princeps, sicut dixit Guillelmus Rapollensis, tenet in Andria sendum I.militis, & cum augmento obtulit milites II.
- Danesius, sieut dixit Guillelmus Rapollensis, tenet in Andriafeudum Limilitis. & cum augmento obtulit milites II.
- Iordanus de Neapoli, sicut dixit Guillelmus Rapollensis, tenet in Andria seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.
- Iacob, & Frater eins tenent in Andria feudem I. militis. & cum augmento obtulerunt milites II.
- Robertus Pane & Vinum tenet in Andria feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.
- Rogerius films Giroy, sicut dixit Guillelmus Rapollensis, tenct in Andria feudum dimidij militis. & cum augmento obtulit I. militem.
- Rogerius de Ogiano, ficut dixit Guillelmus Rapollensis, tenet in Sancio Archangelo fendum I. militis. & cum augmento obtudit milites II.
- Guilleimus Marescalcus, sicut dixit Guillelmus Rapollensis, tenet in Sancto Archangelo seudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II.
- Grahelonus, sicut dixit Guillelmus Rapollensis, tenet in Sancto Archangelo seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.
- Raul filius Oberti tenet in Sancto Archangelo feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.
- Filius Iohannis de Iuncato, sient dixit Guillelmus Rapollensis, ipse cum fratre suo tenet in Colubrara seudum I. militis . & cum augmento milites H. obtust.
- Goffridus de Parrenico tener de eodem Comitatu in Castello Nouo feudum VIII.militum. & cum augmento obtulit milites XVI. Ab-

Abbas Banciæ, ficut dixit Guillelmus Rapollenfis, tenet Banciam de codem Comitatu, quod est feudum HI. militum. & cum augmento obtulit milites VII.

Guillelmus filius Simonis tenet terram Guillelmi Rapollensis, qui tenuit seudum I, militis. & cum augmento obtulit mili-

tes II.

Feuda Militum de Comitatu Andria XXV. & medium. Feuda Militum demanij, & feruitij XCVII.

## DE COMITATY CYPERSANI.

## Isti sunt Barones, qui tenent de Comitatu Cupersani.

R Iccardus Malecta, sicut inventum est in quaternionibus Curiz, tenet seudum III. militum. & cum augmento obtulit milites VIII.

Rogerius Flamengus tenet Grumum, quod, sicut inuentum est in quaternionibus Curix, est feudum III, militum. & cum augmento obtulit milites VII.

Riccardus de Roto, sicut dixit, tenet seudum III. militum. & cum augmento obtulit milites VII. & seruientes VIII. Et hoc

iurauit.

Girinus Andriæ, sicut dixit, tenet in Terlitio seudum Parisis Guarannonis, quod, sicut ipse dixit, est seudum II. militum... & cum augmento obtulit milites IV.

Domini Lacumpentilis, sicut dixerunt, tenent seudum III. militum. & cum augmento obtulerant milites VIII. & seruien-

tes VIII. Et hoc inranerunt.

Beregnerius de Missanello, sient inuentum est in quaternionibus Curix, tenet feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.& seruientes V.

Domina Glofæ, vt ipfa dixit, tenet feudum II. militum. & cum

augmento obtulit milites VI.& seruientes V.

Domini Toræ acceperunt in excambium à Morellano Vincolam, quæ est feudum I.militis & dimidij. & cum augmento obtuberunt milites IH.& seruientes IV.

Prædictus Morellanus dedit prædictam Toram Curiæ, & exceptio in excambium Oliuetum à Curia, quod est seudum Il.militum. & cum augmento obtulit milites IV.& sernientes IV. Paganus Nobilis tenet in Rubo, & in Terlitio terram, quæ fuit Gottifredi Malinepotis, & est feudum II. militum. & cum.

augmento obtulit milites II.

Danes Andriæ tenet in Terlitio feudum, quod tenebat Guillelmus Morellanus, & Guillelmus de Spelunca; quod, ficut ipse dixit, est feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Feuda de Comitatu Cuperfani XXIV. & medium. Feuda Comitatus Andriæ, & Comitatus Cuperfani L.

## DE PRINCIPATV TARENTI.

# De Comestabulia Comitatus Tricarici.

Pogerius Comes Tricarici, sicut inuentum est in quaternionibus Curiæ, demanium suum de Tricarico est seudum. VIII. militum: de Albano seudum III. militum: de Petragalli seudum II. militum: de Culba seudum IV. militum: & de. Sancto Iuliano seudum I. militis: & de hoc, quod tenet in. Andria, seudum II. militum.

Demanium Comitis Rogerij de Tricarico Fenda militum XX.

## Isti sunt qui tenent de eo.

Vamarius Capuacij dixit, quòd demanium suum de Abriola, quam tenet de eo,est seudum II.militum. & cumaugmento obtulit milites V.& seruientes VI.

Gilibertus filius Saroli Montis Morconis dixit, quod demanium fium de Monte Morcone elt fendum III. militum. &

cum augmento obtulit milites VI.& seruientes X.

Guillelmus Monachus dixit, quòd demanium fuum de Tricarico est fendum I.militis. & cum augmento obtulit milites II. Quo mortuo, accepit bainlarionem terra Raul frater eius.

Iohannes de Spinofa dixit, quòd feudum fuum de Spinofa est feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II.

Stephanus frater Hugonis de Oria tenet pauper feudum in Tricarico. & cum augmento obtulit se ipsum.

Episcopus Tricarici, ficut dixit, tenet in Armento feudum IV. militum. & cum augmento obtulit milites VIII. & seruien-

SVB GVLIEL. II. REGE.

tes XX.& in Monte Murro, sicut dixit, tenet seudum VI. militum. & cum augmento obtulit milites XII. & seruientes XXX.

Inter feudum, & augmentum milites XX. & servientes L. Beregnerius de Gisoemit Burganum in Principatu Tarenti, &, sicut ipse dixit, est seudum IV. militum. & cum augmento obtulit milites VIII.

#### CVRIA.

Riccardus de Sancta Sophia tenet Rinisoum, quod est seudu m III.militum. & cum augmento obtulit milites VII.

Amon dixit, quòd cenet in Picerno feudum I militis. & cum

augmento obtulit milites III. & seruientes X.

Gualdinus de Glosa emit medietatem Picerni, quæ suit Poçamati, quod est seudum I. militis & medij. & cum augmento btulit milites III.& seruientes X.

Gloriosus de Gloriosus dixit, quò d tenet de Gloriosus seudum I.

militis. & cum augmento obtulit milites II.

- Thomas de Castello Menzano dixit, quòd tenet feudum I.militis de Castello Menzano. & cum augmento obtulit milites II.
- Goffridus Tortamanu dixit, quòd tenet Gallipolum de Montana, quod est seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.
- Vxor Guillelmi Monachi dixit; quòd tenet feudum I.militis de Triuinea. & cum augmento obtulit milites II. & fernientes III.
- Vrso de Ligorio tenet in Ancia sendum I militis. & cum augmento obtulit II.milites.
- Bernardus de Ligorio, sicut ipse dixit, tenet in Ancia seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.
- Vxor Leonis Malasorte, & Dauit, sicut dixit Raynaldus slius Fredaldi Camerarij, tenet in Ancia seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

### DE MONTE PILOSSO.

R Obertus filius Raynaldi Bellicampi, sicut dixit prædictus Raynaldus Camerarius, tenet in Monte Piloso & Grauina feudam I.militis. & cum augmento obtulit milites II.

Lordanus filius Raulis de Tricarico, dixit prædictus Raynaldus Camerarius, quòd tenet in Monte Piloso seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Guillelmus Malaopera, sicut dixit prædictus Raynaldus Camerarius, tenet in Monte Piloso dimidij seudum militis . & cum

augmento obtulit militem I.

Alexander de Petra, sicut dixit prædicus Raynaldus Camerarius, tenet in Petra dimidij seudum militis. & cum augmento obtulit militem I.

Lambertus de Petra filius Eliz,sseut dixit prædictus Raynaldus Camerarius,tenet pauper feudum militis. & cum augmento

seruiet ipse.

Abbas Sancte Mariæ Montis Pilosi, sicut Raynaldus silius Fredi Camerarij curiæ significando mandauit: de eo, quod tenet in Yrso obtulit cum augmento milites X.& seruientes Lancer quos numeratus est Tancredo de Yrso cum seudo suo.

Giuano Rubeus, sicut innentum est in quaternionibus Curia, tenet in capite de Principatu Tarenti in demanio Alianum, superiorem, quod est feudum III. militum, & Alianum inferiorem, quod est feudum III. militum, & Tur, quod est feudum II. militum, & Guardiam, quod est feudum II. militum.

Hoc totum tenet prædictus Ginanas, præter dodarium vxoris Riccardi filij Giroy, quod tenet in seruitio filiorum:

Guardiam,& Tur.

Sunt de demanio milites X. & cum augmento : milites XX. & seruientes XL.

Guirnisius de Guardia tenet in Guardia seudum I militis.

1sti sunt qui tenent de prædicto Giudno.

Guillelmus de Cælum tenet de eo,sicut dixit, in Aliano inferiori feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II. & feruientes IV.

Guillelmus de Messanello tenet de prædicto Alexandro fratrosuo Messanellum, quod est tendum I. militis & cum augmento obtulii milites II.& servientes IV.

Alexander de Gallipoli-tener de eo Gallipolim, quod est seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes IV.

Demanij, & seruitij prædicti Giuani.

### SVB GVLIEL. II. REGE.

Missies XXVI.cum augmento, & servientes Lss. Et si necessitas suerit in partibus illis, super hoc, ibunt quotquot habuerit.

Robertus Petraperciata, frater Guillelmi de Petraperciata tenet in balium de Principatu Tarenti Petram Perciatam, quod, sicut dixit est feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.& seruientes VI. Et si necessitas suerit in partibus illis, quotquot habere poterit.

Carbonus de Bellomonte tenet in capite de Principatu Tarenti Gracculum, quod, sicut inuentum est in quaternionibus Curiæ, est feudum IV. militum. & cum augmento obtulit mili-

tes VIII.

Robertus Corniti tenet in capite de Principatu Tarenti Cornitum, quod, sicur dixit Carsidonius frater eius, est feudum II.

militum. & cum augmento obtulit IV.

Margarita vxor olim Guillelmi AltiIohannis, & filius eius tenent in capite de PrincipatuTarenti Altum Iohannem, quod, ficuc iuuentum est in quatermonibus Curiæ, est feudum III. & cum augmento obculerunt milites VI. & seruientes L.

### COMITATVS MONTIS CAVEOSI.

## Isti sunt Barones, qui tenent de Comitatu Montis G.

Villelmus de Caro dixie, quòd tenet de eodem Comitatu Sanctum Maurum, quod est feudum VI. militum, & Salandram, quæ est feudum III. militum. & cum augmento obtulit milites XVIII. & seruientes XX.

Patritius, qui duxit vxorem, qux fuit Alberedi, tenet de codem\_ Principatu Gurgulionem, quod est feudum II. militum, & Petram, quod est feudum I. militis, & Petrollam, quod est feudum I, militis. & cum augmento obtulit milites IX. & feruientes XVI.

Sarolus Episcopus tenet de eodem Alberedo Castellum Rocca, quod, sicut dixit ipse Alberedus, est feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes IV.

Summa demanij, & feruitij prædicti Alberedi: cum augmento milites XI. & feruientes XX.

Mazarinus, sicut inuentum est in quaternionibus Curia, tenet

de

de codem Comitatu Castellionem, quod est seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.& sernientes IV.

Patritius, qui duxit vxorem quæ fuit. Alberedi de Doa, tenet in balio Montem Albanum, quodificut dixit Guillelmus Petraperciata, est feudum V. militum & cum augmento obtulit milites X. & servientes X.

Paganus de Cyrillano dixit, quòd tenet de eodem Comitatu Cyrillanum, quod est feudum I. militis. & cum augmento

obtulit milites III.& seruientes IV.

Herbertus silius Herberti de Craco tenet cum, terra sua Cracum, & Gagnanum, quod, sicut inuentum est in quaternionibus Curia, sunt seuda IV. militum, & in duplo VIII.

Riccardus de Camarda, ficut dixit, tenet Camardam, & Ferraczanum, quod est feudum H. militum. & cum augmento ob-

tulit milites IV.

Item Riccardus de Camarda tenet Ingurgum, quod, ficut inuentum est la quaternionibus Curra, est sendum I, militis. & cum au ginenco obtalit milites II.

Vxor Hugonis de Oria tener Achium, quod, ficat inuentum est in quaternionibus Curia, est seadum II. militum. & cum.

augmento obtulit milites IV.& fernientes VI:

Episcopus Anglonensis, & homines de Anglono obtulerunt VI.

milites, & feruientes XL.

Fusco nepos Archiepiscopi Acherontiz tener de codem Comitatu Milliam, quod, sicut inuencam est in quaternionibus Curix, est feadum IV, militum. & cum augmento obtusit milites VIII.

Iuliana voor Adam de Garagusa tenet de prædicto Comitatu Garagusam, quod, sient inuentum est in quaternionibus Curiæ, est fendum I. militis. & cum augmento obtuit milites H. & seruientes IV.

Goffridus de Pullano tenet Pullanum, quod, sicut inuentum est in quaternionibus Curiz, est seudum I, militis. & cum aug-

mento obtulit milites II.

Guaymarius Capuacij tenet de prædicto Comite Acceptorem, quod, ficut dixit Rogerius Burdonus, est seudum I.militis & dimidij. & cum augmento obtulit milites III.

Vxor, que fait Alaymi de l'omarico, tenet in Pomarico feu-

dum I. militis . & cum augmento obtuit milites II.

Hugo

SVB GVLIEL, II. REGE.

Hugo de Berollo dixit, quòd tenet in Pomarico feudum I. m.ilitis. & cum augmento obtult milites II.

Hugo de Turso, sicut dixit, tener in Turso fendum I. militis. &

cum augmento obtulit milites II.

Robertus Persilingus tenet de Principatu Tarenti sohi, quod, sicut inuentum est in quaternionibus Curiæ, est sevdum I. militis. & cum augmento obtusti milites VI. Et si necessitas fuerit in partibus illisagnotquot habere poterit.

Guillelmus de Oria tenet Palianum, quod, sieut innentum eft in quaternionibus Conix, est feudum I. militis . & eum aug-

mento obtulit milites II.

### COMITATVS LICII.

De terra Comitis Tancredifilij Domini Ducis Rogerij, quæ fuit Comitis Goffridi Montis Caneofi; sicut dixit idem Comes Goffridus, demanium suum de Licio ett seudum X.militum, & de Carminea seudum III.militum, & de Ostuno VII. militum.

Feuda militum XX.& cum augmento milites XL.

## 1sti sunt, qui tenent de eo.

A Mardus Guarandus, sicut dixit, tenet in Licio seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Rogerius Buchel, sicut inuentum est in quaternionibus Curix, tenet in Licio feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Raynaldus de Trenento, sicut inuentum est in quaternionibus Curix, tenet in Licio seudum Linilitis. & cum augmento obtulit milites II.

Thomasius Manescalens, sient spie dixit, tenet in Licio seudum.

I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Stephanus Palconarius tenet in Licio feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Suimondus,sieut ipse dixit, tenet in Licio feudum I. militis. &

2 cum

cum augmento-obtulit milites II.

Robertus de Arabod, sicut ipse dixit, in Licio tenet seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Aamen de Bonoseculo, sicut ipse dixit, tenet in Licio seudum...
I.militis & dimidij. & cum augmento obtulit milites III.

Ioczolinus de Tora, ficut ipse dixit, tenet in Licio seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites III.

Robertus Guaragne, sicut ipse dixit, tenet feudum I. & cum

augmento obtulit milites II.

Sarolus de Caruigna, ficut ipse dixit, tenet in Licio seudum I. militis, & in Caruigna seudum non integrum. & cum augmento obtulit milites III.

Robertus de Massafra, sient ipse tlixit, tenet in Licio fendum I.

militis. & cum augmento obtulit milites II.

Robertus Bicot, sicut ipse dixit, tenet in Licio seudum I, militis.

& cum augmento obtulit milites II.

Riccardus Bilvardus, ticut inuentum est in quaternionibus Curiæ, tenet in Licio seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Guido de Barolo, sicut ipse dixiz, tenet in Licio feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Girardus de Brictuno, sicut ipse dixit, tenet in Licio seudum II.

milirum. & cum augmento obtuiit milites V.

Raul filius Tipaldi, ficut inuentum est in quaternionibus Curia, tenet in Lecio feudum III, militum. & cum augmento obtulit milites VI.

#### DE OSTVNO.

Guibertus de Campauino tenet in Ostuno seudum dimidij militis. & cum augmento obtulit militem I.

Osbernus tenet in Ostuno feudum dimidij militis. & cum aug-

mento obtulit militem I.

#### CVRIA.

Thomasius de Sancto Iohanne, sicut inuentum est in quaternionibus Curiæ, tenet demanium in Castro, seuda militum XIX. & in Piccardo seuda militum II. & in Alexano seuda militum V. & in Monte Sardo seudum militum IV.

Feuda demanij prædicti Milites XXX. Et cum augmento obtulit milites CXXIII.

### 1sti sunt, qui tenent de eo.

R Iccardus Guiscardus, sient ipse dixit, tenet in Castro seudum I.militis & dimidij. & cum augmento obtulit milites III.

Robertus Mustacze, sicut ipse dixit, tenet in Castro feudum III. militum. & cum augmento obtulit milites VI.

Peregrinus, sicut ipse dixit, tenet in Alexano seudum IV. militum. & cum augmento obtulit milites VIII.

Guillelmus Grassus, sicut ipse dixir, tenet sin Alexano feudum.

III, militum. & cum augmento obtulit milites III.

Guillelmus filius Tibaldi, sicut ipse dixit, tenet in Monte Sardo feudum II, militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Hugo de Biaz, sicut ipse dexit, tenet in Piccardo feudum I. militis & dimidij. & cum augmento obtulit milites III.

Filius Guillelmi de Ottuno, sicut ipse dixit, tenet in Monte Sardo feuda II militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Goffadus de Specca, sicut spse dixit, tenet in Monte Sardo feudam Hamiltom. & cum augmento obtulit milites V.

Filiæ Iordanæ, ficut dixerunt, tenent in Monte Sardo feudum I militis & dimidij. & cum augmento obtulerunt milites III.

Vnfredus de Guiuilla, sicut dixit Raul de Sancto Iolianne, tenet in Castro seudum III. militum, & cum augmento obtulit milites III.

Philippus de Sternacia, sicut ipse dixit, tenet in Alexano seuda.

II. militum. & cum augmento obtulit milites V.

Iohannes Philippi tenet in Alexano, quod tenebat Sarolus de Astiliano, quod, sicut dixit Raul de Sancto Iohanne, est feudum III militum. & cum augmento obtulit milites VI.

Riccardus Caluus, sicut dixit Raul de Sanco Iohanne, tenet in Monte Sardo seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Raul Bagnardus, sicut ipse dixit, tenet in Castro feuda II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Dionyfius, sicut dixit Raul de Sancto Iohanne, tenet in Castro feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Tarsia & Hugo de Guasto, sicut dixit Raul de Sancto Iohanne, tenent in Castro seudum I. militis & dimidij. & cum augmento obtulerunt milites III.

### 22 BARONES REGNI

Filia Bonifacij, sicut dixit Raul de Sancto Iohanne, tenet in-Monte Sardo feuduin Imilitis. & cum augmento obtulit milires II.

Hugo filius Gostiidi, filij Nicolai, & Robertus Crispinus tenent in Piccardo seudum I militis & dimidij, sient desit Raul de Sancto Iohanne. & cum augmento obtulerunt milites VI.

Guillelmus Malerta, sicut ipse dixit, tenet in demanio de Mailafra feudum X. militum, & de Coruenone seudum H. militum. & cum augmento obtulit milites XXIV. & seruientes XXX.

# Isti sunt, qui tenent de eo.

HEnricus de Pont renet de co feudum I militis & cum angmento milites II obtulit.

Gosmagnus tenet de eo feudum dinnidij militis. & cum augmento obtulit militem I.

Summa demanij & feruitij Milites XXVII. & fernientes XXX.

# Isti sunt; qui tenent fenda in Mutula.

Vaymarius tener in Mutula feudum dimidij militis. & cum augmento obtulit se ipsum ad custodiam maritima. Sarolus de Mutula tenet in Mutula seudum dimidij militis. & cum augmento obtulit se ipsum ad custodiam maritima.

Accaria tenet in Mutula feudum dimidij militis. & cum aug-

Hugo filius Guillelmitenet in Mutula feudum dimidli militis, ... cum augmento obtalit se ipsum ad custodiam maritima.

Riccardus filius Goffridi tenet in Mutula quartam partem teudi Imilitis. & cum augmento obtulit se ipsum ad enstodiam maritimæ.

Summa prædictorum militum Mutulæ:
Sunt integra feuda III minus quarta. & cum augmento mittent in exercitu milites VI.& medium.

Goffridus de Tulla emit à Curia Tertiam: de feudo cuius inquirendum est.

# DECASTELLANETO

I Vgo de Turso tenet in Castellaneto seudum Il militis. &

Bartholomaus in Castellaneto tenet seudi militis duas partes. & cum augmento obtulit se ipsum ad custodiam maritima:

Iohannes Mustaczus tenet in Castellaneto tertiam partem seudi militis. & cum augmento obtulit se ipsum ad custodiam maritima.

Iohannes de Auellino tenet in Castellaneto dimidium seudum militis. & cum augmento obtulit militem I. 11. 11.

Rao filius Riccardi Bafilij tenet in Castellaneto dimidium feudum militis. & cum augmento obtulit militem I.

Summa prædictorum militum Castellanetæ:

Integra feuda III.& dimidium. & cum augmento mittent

in exercitu milites VII.

šΙ,

Robertus filius Bisancij, sicut ipse dixit, tenet in Genusio quartam partem seudi I. militis. & cum augmento obtulit se ipsum.

# TARENTO.

# Milites integra feuda tenentes.

Ogerius Flamengus, ficut ipse dixit, tenet in Tanento seudum III militum. & cum augmento obtulit milites VI.&

Ealthattar filius Glay, ficut ipse dixit, tenet in Tarento seudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II. 1960 1960 2 11

Mulier Guillelmi Piccardi tenet in Tarento feudum I: militis. & cum augmento obtalit milites II.

Scriba de Patricio, siçut inuentum est in quaternionibus Curia, tenet in Tarento seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Guillelmus Saluains, sicut ipse dixit, tenet in Tarento feudum.

I.militis. & cum augmento obtulit milites III. Habet autom
hac feuda ex parte vxoris sua.

Pontius, sicut ipse dixit, tenet in Tarento seudum I. militis. &

cum

cum augmento obtulit milites II.

Filius Guillelnii Barruni, sicut ipse dixit, tenet in Tarento seudum I.militis . & cum augmeuro obtulit milites II.

Robertus filius Obirardi, sicut ipse dixit, tenet in Tarento, quod fuit Hugonis de Guanteduilla, quod est II.militum. & cum.

augmento obtulit milites IV.
Fulco Veltrus tenet in Tarento feudum, quod fuit Mabiliæ vxoris quondam Rogerij de Berulo, quod est feudum I militis. &

cum augmento obtulit milites II.

Iordanus filius Raynaldi de Burges, cuius balium habet Malucor,tenet in Tarento feudum III.militum. & cum augmento obtulit milites VI.

Et cum augmento milites XXXVII.& feruientes XX.

# Milites Tarenti habentes feuda non integra.

Offridus de Francauilla, sicut inuentum est in quaternionibus Curiæ, tenet in Tarento seudum dimidis militis. & cum augmento obtulit se ipsum ad custo diam maris imæ.

Landulphus filius Sichinulphi tenet in Tarento, ficut ipfe dixit, feudum dimidij militis. & cum augmento obtulit fe ipfum.

ad custodiam maritimæ.

Maraldicius, sicut ipse dixit, tenet in Tarento quintam partemfeudi militis I. & cum augmento obtulit se ipsium ad custodiam maritima.

Filius Gosfridi de Luciano, sicut inuentum est in quaternionibus Curix, tenet in Tarento quartam partem I militis. & cum augmento obtulit medium militem.

Punginata tenet in Tarento septimam partem seudi I.militis.&

ocum augmento obtulit militem medium.

Filius Maroldi, sicut dixit, tenet in Tarento terriam partem feudi I.militis. & cum augmento obtulit se ad custodiam maritimz.

Summa prædictorum militum

Sunt integra feuda II.& medium & quinta.& cum augmento
mittent in exercitu milites V.& tertiam.

#### DE ORIA.

### Milites feuda, & partem feudi tenentes.

PAganus de Benenento dixit, quòd tenet in Oria feudum III. militum. & cum augmento obtulit milites VI.

Oliuerius de Brunamala dixit, quò d tenet in Oria feudum, quod fuit Roberti de Frainelia, quod est IV. militum. & cum augmento obtulit milites VIII.

Bulfanaria mater Roberti de Oria, ficut dixit, tenet in Oria feudum Limilitis. & cum augmento obtulit milites II.

Perrus de Baro dixit, quòd tenet feudum in Oria, quod fuit Roberti de Alexano, & est feudum IV. militum. & cum augmento obtulit milites VIII.

Raynaldus de Palagonia, ficut inuentum est in quaternionibus Curix, tenet in Oria tertiam partem feudi. & cum augmento obtulit se ipsum ad custodiam maritima.

Stephanus de Pulcellis, sicut inuentum est in quaternionibus Curiz, tenet in Oria quartam partem seudi militis. & cuma augmento obtulit se ipsum ad custodiam maritimz.

Filius Aczulini dixit, quod tenet in Oria quartam partem feudi I.militis. & cum augmento obtulit se ipsum ad custodiammaritime.

Fenda Oriæ sunt milites XIII.

Et cum angmenco milites XXV. & seruientes III.

### DE MVANNO.

# Isti sunt milites, qui tenent seuda in Muanno.

Filij Iordani de Aczo, sicut inuentum est in quaternionibus Curiæ, tenent in Muanno seudum I. militis. & cum augmento obtulerunt milites II.

Aymericus Longobardus, sicut inuentum est in quaternionibus Curiz, tener sendum pauperrimum in Muanno. & cum augmento obtulit se ipsum ad custodiam maritimz.

Summa feudorum de Muanno militum II. Et cum augmento militum III.

Milites Muanni non habentes feuda debent inquirh

D DE

### DE BRVNDVSIO MARITIMAE.

PEtronus dixit, quòd tenet in Brundusio seudum dimidij militis. & cam augmento obtulit militum I.

#### DE SVLITO.

S Anson dixit, quòd tenet in Sulito seudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II.

Raul Bellus, sicut dixit Rogerius Guaragnus, tenet in Sulito seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Raul de Geruafio, ficut dixit Stephanus de Neritono, tenet in-Sulito feudam dimidij militis. & cum augmento obtulit militem I.

Thomasius Russellus tenet in Sulito seudum, quod suit Ransredi, quod, sicut dixit Rogerius Flamingus, est septima pars militis. & cum augmento obrusti quartam partem militis.

Peregrinus filius Saroli tenet in Sulito feudum dimidij militis, sicut ipse dixit.& cum augmento obtulit militem I.

Summa prædictorum militum Suliti feuda IV. & feptima. Et cum augmento milites VIII. & medius.

#### YDRONTVM.

# Isti sunt milites ibi feuda, & partem feudi tenentes.

R Obertus Guaragnus, sicut dixit, teuet in Ydronto feudum I. militis & dimidij. & cum augmento obtulit milites II. Gosfridus filius Duranti tenet in Ydronto feudum I. militis & medii & cum augmento obtulit milites III.

Raynaldus de Triuento tenet, sicut dixit, seudum in Ydronto III.militum. & cum augmento obtulit milites VI.

Philippus de Ostuno, sicut ipse dixit, tenet in Ydronto seudum III. militum, & cum augmento obtulit milites VI.

Gosfridus Bonus Vassallus, sicut ipse dixit, tenet in Ydronto I. feudum & dimidij militis. & cum augmento obtulit milites III.

Gotfridus de Episcopo, sicut ipse dixit, tenet in Ydronto I. feu-

SVB GVLIEL. II. REGE.

dum & dimidij militis. & cum augmento obtulit milites III.

Enstasius de Vales tenet, sicut ipse dixit, seudum in Ydronto I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Raul de Auersa, sicut ipse dixit, tenet in Ydronto seudum I. militis & dimidij. & cum augmento obtulit milites III.

Hugo de Ydronto, sicut dixit Rogerius Guaranuus, tenet in. Ydronto seudum I militis. & cum augmento obtulit milites II.

Erbet de Lanfreuilla,sicut ipse dixit,tenet in Ydronto seudure\_.
II.militum. & cum augmento obtulit mulites IV.

Raul Sachespes, sicut ipse dixit, tenet in Ydronto seudum I. militis & dimidij. & cum augmento obtulit milites III.

Robertus de Tueuilla, sicut dixit Rogerius Flamengus, tenet in Ydronto feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. Et Curia credit quòd plus tenet.

Armil filius Stephani, sicut ipse dixit, tenet seudum in Ydronto I. militis & dimidij. & cum augmento obtulit milites III.

Goffridus Bomundi, sicut ipse dixit, tenet in Ydronto seudum...
Il militum & dimidij . & cum augmento obtulit milites V.

Antelmus de Mulisio, sicut dixit Rogerius Guarannus, tenet in Ydronto seudum III. militum. & cum augmento obtulit milites VI.

Raul Scallú, ficut dixit Rogerius Guarannus, tenet in Ydronto feudum dimidij militis. & cum augmento obtulit militem I.

Henricus de Brauan duxit in vxorem filiam Mariæ, quæ, ficut dixit Rogerius Guarannus, tenet in Ydronto feudum dimidij militis. & cum augmento obtulit militem I.

Filiz Guillelmi de Mallano, sicut dixit Rogerius Guarannus, tenent in Ydronto feudum I. militis . & cum augmento obtulerunt milites II.

Riccardus Guiscardi, sicut inuentum est in quaternionibus Curiz, tenet in Ydronto seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

> Summa prædictorum militum feuda XXXI. Et cum augmento feuda LXII.

### DE NERITONE.

Aul de Talla, vt ipse dixit, tenet in Neritone seudum II.militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Marinus Longus dixit, quod tenet in Neritone feudum II. mili-

tum. & cum augmento obtulit milites IV.

Tadwus filius Geruasij, sieut inuentum est in quaternionibus Curiz, tenet in Neritone seudum I.militis . & cum augmento obtulit milites II.

Raynonus de Cagnano emit terram, que fuit Bartholomei filij Stephani de Naritone, & est feudum V. militum. & cum.

augmento obtulit milites X.& serujentes X.

Paulus filius Hugonis tener in demanium de Domino Rege de Neritone, ficut inventum ett in quaternionibus Curia, feudum III.militum. & cum augmento obtulit milites VI. & feruientes XVI.

Rogerius filius Manzi tenet in Neritone de prædicto Paulo feudum I.militis. & cam augmento obtulit milites II.

Vxor Rogerij Flandren tenet in Nericone feudum III. militum. & cum augmento obtulit milites VI.

#### SALPE.

Vria tenet demanium, quod tenuit Boa. Salparum Salpefeuda XX. militum cum demanio suo, & eius augmentum sunt milites XXV. Summa. Vnà inter seudum, & augmentum milites XL, & seruientes L.

#### RAPOLLA.

I Iardus tenet in Rapolla feudum pauperrimum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Sanfon de Rapolla tenet pauperrimum feudum I.militis.& cum augmento obtulit milites II.

Guido de Rocca dixit, quòd tenet in Rapolla feudum I, militis. & cum augmento obtulit milites II.

Curia tenet tres .

#### MILITES VENVSII.

PAlaginus dixit, quòd tenet feudum militis, non tamen integrè. & cum augmento obtulit milites II.

Curia tenet seudum, quod tenuit Guillelmus filius Maynerij, quod est I.militis. & cum augmento obtulit milites II.

Curia tenet sendum I.militis, quod tenuit Riceardus filius Orrifij, quod cum angmento est Is.militum,

Achilles dixit, quòd tenet feudum Imilitis. & augmentum eins I.Vnà obtulit milites II.

Vxor Barensis, sieut dixit, tenet seudum dimidij militis. & cum augmento obralit militem I.

Milites Venusij cum augmento sunt IX.

Leo de Fogia tenet Pandam, quod, ficut dixit, est feudum II.militum. & cum angmento obtulit milites IV. & seruientes VIII.

### RIPA CANDIDA.

R Ogerius Mar. tenet Ripam Candidam, feudum III. militum. & cum augmento obtulit milites VI.

Matthæus nepos presbyteri Leonis dixit, quòd tenet villanos IV.& cum augmento obtulit militem I.

Robertus Guismundi tenet villanos II.& cum augmento obtulit militem I.

Ioczolinus, sicut inuentum est, tenet villanos II. & cum augmento obtulit militem I.

Pantaleon nichil tenet; sed pro auxilio magnæ expeditionis objulit se ipsum.

Andreas Guarneri nichil tenet; sed pro auxilio magnæ expeditionis obtulit se ipsum.

Guillelmus frater Pantaleonis nil tenet; sed pro auxilio magna expeditionis obtulit se ipsum.

Gregorius nil tenet; sed pro auxilio magnæ expeditionis obtulit se ipsum.

Robertus Inbaldo nil tenetised pro auxilio magnæ expeditionis obtulit se ipsum.

Gregorius Montanarus nil tenet; sed pro auxilio magno expeditionis obtulit se ipsum.

### 30 BARONES REGNI

Hugo filius Vgerij nil tenet; sed pro auxilio magnæ expeditionis obtulit se ipsum.

Petrus Cetilia nil tenet; sed pro auxilio magnæ expeditionis ob-

tulit se ipsum.

Guillelmus Presbyteri Leonis nil tenet; sed pro auxilio magnz expeditionis obtulit se ipsum.

Vnà sunt de Ripa Candida milites XII. Quibus debet respondere Rogerius Marescalcus.

### DE VICO, ET CONTRA, ET FLYMARA.

R Iccardus filius Riccardi dixit, quòd demanium suum des Vico cum Contra est scudum IV.militum. De Flumarafeudum IV.militum. De Vallata seudum III. militum. Des Sancto Angelo seudum II. militum.

Vnà demanium suum est XVII. militum.
Et augmentum eius XX. milites.
Vnà obtulit inter seudum & augmentum milites XXXVII.
Et pedites armatos LXXX.

### Isti tenent de co.

Valterius, sicut dixit, tenet de co Montem Acutum, quod, sicut dixit, est seudum I. militis.

Guarinus de Vallata tenet de eo Petram Pizulam, quod est feudum pauperrimum I.& obtulit militem I.

Vnà tam de proprio feudo demanij,& seruitij prædicii sunt milites XIX.

Et augmentum eorum milites XXI. Vnà omnes sunt milites XL.& seruientes LXXX.

#### MANDRA, ET PVLCARINVM.

Omes Robertus Casertanus dixit, quod Mandra, & Pulcarinum est feudum III, militum. Et augmentum eius milites III, Vnà inter feudum, & augmentum obtulit milites VI.

#### COMITATVS CIVITATIS.

### Campum Marinum.

Omes Philippus de Ciuitate, sicut dixit Guarmundus silius Gualterij, habet in demanium Campum Marinum, quod est sendum VI. militum, & Turribulum seudum IV. militum, & Montem Corbinum seudum III. militum, & Petram seudum II. militum, & Vulturariam seudum II. militum, & Tusaram seudum II. militum, & Liciam seudum II. militum, & Macclam seudum II. militum, & medietatem Castelli Veteris seudum I. militis, & Sanctum Iohannem Maiorem seudum II. militum. Summa. Totum demanium prædictum, seudum XXXII. militum. Vnà inter seudum & augmentum obtulit milites LXII. & seruientes CLXXXII. Et si necessitas suerit in partibus illis, quot quot habere poterit.

### 1sti sunt Barones eius.

Villelmus de Riccardo dixit, quòd tenet Biccarum, quod est feudum III. militum. & augmentum eius milites III. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites VI. & seruientes X.

#### CASALE IOHANNIS.

Arocta vxor Niuellonis de Casali Iohanne, sicut dixit Pinabellus, tenet Casale Iohannis, quod est seudum II. militum. & cum augmento militum IV.

### CISTERNA, PETRA, ET CATELLA.

Iccardus de Guasto, sicut dixit, demanium suum de Cisterna, de Petra, & de Catella est feudum II. militum. de Portacara seudum I. militis, & de Montilione seudum I. militis. Proprij seudi milites IV. & cum augmento obtulit milites VIII. & servientes X.

### Isti tenent de eo.

G Villelmus de Gualto tenet de cossicut dixit, seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Druman tenet Tufaram seudum I. militis. & cum augmento

obtulit militem I.

Geruasius de Catella tenet de eodem Riccardo seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Riccardus filius Raen de Pede Celter tenet de eo pauperrimum feudum I,militis de Pede Celter, obtulit militem I.

Summa. Vnà tam feudi demanij prædicti Ricçardi, quam feruitij funt milites VIII.

Et augmentum eius sunt milites VIII. Vna sunt milites XVI.& seruientes X.

Sardus de Castello Magno tenet Castellum Magnum, quod sicut dixit, est seudum militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes IV.

Girardus de Faina, ficut dixit Guarmundus, tenet de Roberto Angueczań, quod ficut dixit, est feudum I. militis & dimidij. & cum augmento obtulit milites III. & serujentes IV.

Guillelmus de Faina, sicut dixit Guarmundus, tenet Ciuitellam, quod est, sicut dixit, seudum I. militis. & cum augmento

obtulit milites II.& seraientes IV.

Vmbertus de Sancto Angelo, & cum eo frater eius de quodam Castellucio, quod tenet, sicut dixit, tenet Sanctum Angelum, quod est seudum H. militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Idem Vmbertus tenet Castellum Paganum, quod est seudum— II.militum. & cum augmento obtulit milites IV. & seruentes IV. Et tenet de Domino Rege in capite, sicut dixit, medietatem Vlicis, quod est seudum dimidij militis. & cum aug-

mento obtulit militem I.

Carsidonius tenet de eodem Vmberto Serretellam, quod, sicut dixit, est seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & servicentes II. Vnà tam seuda demanij prædicti Vmberti, quàm servitij sunt milites V.& cum augmento obtulit milites X.& servicentes VI.

Rogerius Folleuilla dixit,quòd tenet Ripam,quæ,ficut dixit,eft feuSVB GVLIEL. II. REGE.

feudum III.militum. & cum augmento obtulit milites VI.

Alferius Montis Sarraceni dixit, quòd tener Montem Sarracenum, & Cafalalbolum, quod, ficut dixit, est seudum III. militum. & cum augmento obtulit milites VI. & seruientes VI.

Robertus Sancti Agapiti dixit, quòd tenet Gildonem, quod est

feudum II.militum.

Nouellonus, & Arabitus tenent medietatem Castelli Veteris, quod est feudum I.militis.& cum augmento obtulerunt milites VI.& seruientes VI.

Sicinulphus dixit, quod tenet Cellem, quod est feudum I.mili-

tis. & cum augmento obtulit milites II.

Matthaus de Guadalino dixit, quòd tenet in tenimento Geti de eodem Roberto Filectam, quod est seudum II, militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Curia tenet, quod tenuit Rogerius de Fenuçlo, Casalfanum, quod est seudum I militis & dimidij. & cum augmento ob-

tulit milites III.& feruientes X.

# Isti tenent de co.

Vido filius Riccardi tenet de eo la Ciuitellam, quod est feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II.

Riccardus de Sancto Angelo tenet de eo Montem Longum, quod est feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Riccardus Follica tener de eo, quod est feudum I. militis. &

cum augmento obtulit milites II.

Gualaranus tenet de eo Binistrum, quod est seudum I.militis & dimidij. & cum augmento obtulit milites III. & seruientes X.Vnà totum seudum demanij, & seruitij milites VI. & cum augmento sunt milites XII. & seruientes XX.

Robertus de Bocio tenet Vetrascellum, quod est seudum I. mi-

litis. & cum augmento obtulit milites II.

Nicolaus filius Hectoris tenet Casalordam, quod est seudum. II.militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Rogerius Draco tenet Fagianum, & Delicetum, quod est seudum II.militum. & cum augmento obtulit milites IV. & seruientes VI.

Domina Montis Falconis, sicut dixit Guarmundus, tenet Mon-

£

### BARONES REGNI

rem Falconem, quod est seudum II. militum. Et Guillelmus Potofrancus Rositum seudum I. militis. Vna proprium seudum militum III. & augmentum eius milites III. Vna inter seudum, & augmentum obtulit milites VI. & seruientes VI.

### Isti tenent de ea.

Arifre tenet de ea Castellum Francolum, quod est, sicut dixit, seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes IV. Vnà proprium seudum tam demanij, quàm seruitij prædica Dominæ Montis Falconis milites IV. & cum augmento milites VIII.& seruientes VI.

Raul de Denia tenet in demanio Ripitellam, & in seruitium tenet Mallianum, que sunt seuda II. militum. & cum augmen-

to obtulit milites IV.

Brunamons tenet Clusanum, quod est seudum I. militis . & cum augmento obtulit milites II. & serusentes II.

Scottus filius Adenulphi Scotti tenet Treselonem, quod est feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Malfridus Campanarius tenet Campanarium, quod est feudum

I.militis. & cum augmento obtulit milites II.

Robertus Drago tenet medietatem Basilionis: & Raynaldus Molisis tenet de eo alteram medietatem, quod totum, sicut dixerunt, est seudum I. militis. & cum augmento obtulerunt milites II.

Robertus de Ponte tenet Cericzam, & Guiperanum, quod Gualerius, quod solum est feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. Et prædicta Cericza, & Guiperanum sunt seuda II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. quibus prædictis augmentum milites VI. & seruientes VI.

Raul Alamaguus in demanio tenet Sanctam Crucem, quod est feudum I. militis, & Casam Salnaticam, quod est feudum I. militis, & Pectarium, de quo debet inquiri. quod est, sicut dixit, seudum I. militis. Vna proprium seudum militum IV. & cum augmento obtulit milites VIII. & seruientes XV.

### Isti tenent de co.

Dertus de Partenico tenet Goffianum de eo, quod, ficut dixit, est feudum I. militis, & Montem Acutum feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites IV.

Raul Alamagnus tenet in seruitio Cercellum, quod est seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes VI.

Idem Raul tenet in feruitio Roccam, ficut fignificauit Comes
Philippus, feudum dimidij militis. & cum augmento obtulit
militem I.

Alferius Gambatesius tenet de prædicto Roberto Partenico Gambatesam, quod est, sicut dixit, seudum I. militis. & cumaugmento obtulit milites II.

Lucas de Quatrano tenet de eodem Roberto Quatranum, quod est, sicut dixit, seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. Vnà tam de seudo demanij, quàm seruitij prædicti Rahulis sunt milites X.& augmentum tam demanij, quam seruitij milites XI. Vnà omnes sunt milites XXI. & seruientes XXI.

Roffridus Montis Nigri dixit, quòd tenet dimidium feudummilitis in Monte Nigro. & cum augmento obtulit militem I. & seruientes II.

Malfredus,sicut Comes Philippus significauit, tenet Campum.
Nigrum, quod est seudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II.

Giroldus de Gay, sicut inuentum est, tenet dimidij seudum militis in Sancto Angelo in Bico. & cum augmento obtulit militem I.& servientes II.

Hugo filius Acti, sicut dixit, tenet (& in quaternionibus Curiæ est inuentum, quod demanium suum, quod tenet in Ducatu) de Sala est seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes X.

### Isti tenent de co.

R Obertus de la Rocca, Robertus Manerius, Raynaldus Montis Dragonis, Hugo Elias Henricus de Laysa, & Robertus de Layla tenent Montum Falconem, quod, sicut dixie Hugo filius Acti, sunt seuda II. militum. & cum augmento obtulerunt milices IV. & seraientes X.

Mattheus de Lauelana dixit, quòd tenet de eo Lauelanam, quod est seudum I. militis. & cum augmento obtulir milites II. Vnà tam de seudo demanis, quàm seruitis prædicti Hugonis filis Acti sunt milites IV. & augmentum eius milites VIII. & seruientes XX.

Leo de Foggia tenet Pandam, que est, sicut dixit, se adum I. militis. & cam augmento obtulit milites II. & seruientes IV.

#### TERRA BENEVENTANA.

Omes Rogerius Boni Albergi dixit, quòd demanium suum Terræ Beneuentane; de Apice est feudum VI. militum, de Bono Albergo seudum IV. militum, de Sancto Seuero seudum III. militum. Vna proprium seudum, milites XIII. & cum augmento obtulit milites XX XI. & seruientes XL. & Balistas II.

# Isti sunt Barones eius.

Obertus de Monte Malo tenet de seudo Thomasij de Feniculo, soem, & Palatam, & Sanctum Iohannem Maytin, quod est seudum III.militum. & cum augmento obtulit milites VI.

Robertus de Marca dixit, quòd tenet de eo Reginam, quæ est feudum I. militis. & Mallerius de Marca tenet Pesclum, quod est seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites VI.

Guarinus de Terra Rubea tenet de codem feudo Thomasii Thamar, quod est feudum II.militum, & Terram Rubeam, quæ est feudum II.militum. & cum augmento obtulit milites VIII.

Bartholomæus de Petrapulcina tenet de eodem Petram Pulcinam, quæ est, sicut dixit, feudum I. militis & cum augmento obtulit milites II.

Raul Pinellus tenet de eo Farnitum, quod est, sicut dixit, seitdum I militis. & cum augmento obtulit milites II. Vnà sunt de prædicto seudo Thomasij de Feniculo, que tenet à præ-

dicto

dico Comite Rogerio, cum augmento milites XXII.

Gerardus de Gracia tenevà pradicto Comite Graciam, quod est seudum III.militam, & Sauinnanam seudum I.militis, & Ferraram seudum 11. militum. Vnà: Proprium seudum milites VI.& cum augmento milites XII.& seruientes XII.

Vxor Petri Franculi, & Guillelmi Pontifranci, forores eius tenent Montem Caluum, quod est fendum IV. militum, & Genestram fendum I. militis : & cum augmento obtulit mili-

tes X.

Gossiridus filius Pagani Montis Fusculi dixit, quòd tenet de eodem Comite Monteronem, quod est feudum I. militis, & Campugactarum, quod est feudum I.& Sanctam Crucem: & Villanos, quos tenet in Apice, feudum I, militis. & cum augmento obtulit milites VI.

Robertus de Monte Malo dixit, quòd tenet in capite ab ipfo Comite Sanctum Georgium, quod est feudum III. militum, & Guastum, quod est feudum I. militis. & cum augmento obtulit inter rotum milites VIII. & seruientes X.

Robertus de Molinar dixit, quòd tenet de eodem Molinar, quod est seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.& seruientes X.

Bartholomæus de Monte Forte tenet de seudo Guillelmi Sancti Fraymundi, quod tenet de eodem Comite: scilicet Franitum, quod est seudum I. militis. & cum augmento obtulic milites II.

Hugo filius Raynaldi filij Guillelmi dixit, quòd tenet in demanio Sanctum Lauteramum, quod est feudum III.militum, & Castellum Paganum, quod est feudum II. militum. & cum augmento obtalit milites XII.& seruientes LXXX.

#### DE COMITATY LORITELLI.

R Aul de Deuia dixit, quòd tenet Deuiam, quod est seudum.
II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Idem Raul tenet in demanio de Comitatu Loritelli feudum V. militum, & cum augmento obtulit milites XVII.& servientes XL.

Raho de Montor, sicut dixit Guillelmus de Rocca, tenet de codem, de Montor seudum II, militum. & cum augmento

obtulit milites IV. & serusentes VI.

Almericus Martellus tenet de eodem in Pratulo feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Roberrus Maluicinus tenet de eodem Rossolum, quod est, sicut dixit, seudum I.militis. & cum augmento obtulit milites Is.

Guillelmus de Scalfo tenet de eodem in demanio Bisacciam, quod est, sicut dixit, seudum III militum, & Montem Golsum seudum I.militis, & Larritanam seudum I. militis. & cumaugmento obtulit milites X.& seruientes XXX. & tenet inseruitio Grulmam, quod est seudum I. militis, & Petram-Fraidam seudum I.militis, & Pantanellam seudum I.militis. & cum augmento obtulit milites VI. Vna milites demanij, & seruitij sunt XVI.& seruientes XXX.

Guillelmus de Sclauo tenet de Domino Rege in demanio Montem Bellum, quod est, sicut dixit, dimidij seudum militis. & cum augmento obtulit militem I. & tenet in seruitio Portellam, quæ est, sicut dixit, seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. Vnà demanij, & seruitij prædicti Guillelmi

cum augmento funt milites III.

Riccardus de Granata pro feudo, quod tenet in Bertio, obtulit militem I.

Beniamin dixit, quòd tenet medietatem feudi I. militis in San-& Petro Veterano. & cum augmento obtulit militem I.

Matthæus Sancti Petri dixit, quod tenet medietatem militis in.

Sancto Petro. & cum augmento obtulit militem I.

Nicolaus filius Hectoris dixit, quòd tenet de Domino Rege Bifelletum, quod est seudum III. militum: & hoc, quod tenet in Sancto Iacobo, & Florentino, seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites VIII.

Gualdinus Malacorona dixit, quòd tenet in Casali Nouo seudum I.militis, & de Auentitijs seudum dimidij militis. &

cum augmento obtulit milites II.

Aliduca Marrun dixir, quòd tenet in Morcono feudum I. mili-

tis. & cum augmento obtulit milites II.

Curia tener Candelas, quod est seudum II. militum. & cumaugmento obtulit milites IV. Inter totum milites VI. & seruientes X.

Philippus de Lacu Pensili dixit, quòd seudum suum est II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Filia

SVB GVLIEL. II. REGE.

Filia Gosfridi de Bestia dixit, quod tenet seudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II.

Vxor Vrselli dixit, quòd scudum suum de Vena Maiori est II.

militum.& cum augmento obtulit milites IV.

Riccardus filius Guillelmi dixit, quòd feudum suum est 1. mili-

tis. & cum augmento obtulit milites II.

Vxor Russi de Ymbriaca cum silijs tenet Lamam, quæ est seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. & seruientes X.

#### SANCTVS IOHANNES IN LAMA.

Erra Sancti Iohannis in Lama obtulit milites IV. & cum

1 augmento milites VIII.& seruientes C.

Comes Gotfridus Alesinæ tenet de Domino Rege in demanio, sicut dixit, de Peschizo seudum V. militum, de Biccara seudum II. militum, de Caprilia seudum III. militum, de Barano seudum II. militum: de hoc, quod tenet in Monte, seudum I. militis: de hoc, quod tenet in Syponto, seudum II. militum. Vnà, seuda demanis sui milites XV. & augmentum milites XX. Vnà per totum milites XXXV. & seruientes C.

Berardus filius Orrisij tenet in capite à Domino Rege Loro-

tellum, quod, sicut dixit, est feudum II, militum.

Et tenet Curia medietatem Licij, quod est feudum I. militis. &

augmentum milites VI.& seruientes X.

Post mortem Rogerij Burselli ex præcepto Domini Regis Guillelmi Scalsonus statutus est Comestabulus eiusdem Comestabuliæ, quam tenuerat Rogerius Brussellus. Et isti sunt Barones suæ Comestabuliæ.

Gualterius, & Gentilis frater eius. Amicus Montanar.

Talenafius filius Sagnalis.

Domini Montis Mituli.

Galeramus Lorotellis Aymericus Marcellus.

Hugo Bursellus dixit, quod tenet de codem Guillelmo Pontem Landulphum, quod est feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Vnà de feudo Guillelmi Sancti Fraymundi, quod tenet a prædicto Comite, cum augmento obtulit milites VI-Vnà tam defeudo demanij, quam feruitij prædicti Comitis sunt milites XLVII. & augmentum sunt milites LIII. Vnà omnes sunt

mi

milites C.& fernientes LXXXII. & Baliflæ II.

Comes Goffridus Alexinæ tenet in capite à Domino Rege Banciam, quam tenuit Henricus de. Vllia, quæ, sicut dixit, seudum IV. militum. & cum augmento obtusit milites VIII.

Marsilius tenet de codem Comite Pleuclum, quod est, sicut dixit, seudum II. militum. & cum augmento obtulit mili-

tes IV.

Matthæus de Guandalino tenet de eo Loritum, & Montem Caluum, quod est, sicut dixit, seudum IV. militum. & cum augmento obtulit milites VIII.

### EPISCOPVS CIVITATIS.

Piscopus Ciuitatis pro Sanco Leucio militem I. & dimidium. & cum augmento obtulir milites III. & seruientes XV.

Comes Goffridus Alexinæ, ficut dixit, Alexina est seudum VIII.
militum, & Porcina est seudum IV. militum, & Ripaltum seudum II. militum. Vnà de proprio seudo sunt milites XV. & augmentum eius sunt milites XVII. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites XXXII. & seruientes C. Et sicut significauit Raymundus filius Frachaldi, idem Comes Goffridus tenet Casale Sancti Trisonis seudum I. militis. & cumaugmento obtulit milites II.

Vxor Guillelmi de Creuenzone mandauit per Benedictum hominem sium, quòd tenet Sanctum Nicandrum, quod est seudum II. militum, & Roccettam, quod est seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites VI. & seruientes X. Vnà demanij, & seruitij prædicti Comitis de proprio seudo milites sunt XVIII. & augmentum tam demanij, quàm seruitij milites XX. Vnà omnes sunt milites XXXVIII. & seruientes CX.

Item Hugo filius Rahulis tenet Casale Sancti Petri Veterani, quod tenuit Matthæus Sancti Petri; & Benianum, quod est feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II.

Comes Philippus de Ciuitate de hoc, quod tenet in Ducatu, sicut dixit, de Ciuitate est feudum X. militum, de Monte Orrisij feudum III. militum, de Monte Rotaro seudum I. militis, de Monte Yldri seudum III. militum, & de Liceto seudum III.

mi-

### SVB GVLIEL. II. REGE.

militum. Vnà demanij prædicti Comitis sunt milites XX. & augmentum eius sunt milites XX. Vnà omnes sunt milites XL.& seruientes XL.

### Isti sunt Barones eius.

Ogerius de Parisso tenet de codem Comite Castellucium, quod est seudum II. militum, & cum augmento obtulit milites IV.& seruientes IV.

#### AVELLINVM.

Omes, Rogerius de Aquila dixit, demaniam fuum, quod est in Principata, este seudum XX. militum, & de Riardo seudum I. militus, & de Auellino est seudum XVI. militum, quod tenet in Ducatu: & de Merculiano est seudum II. militum, & de Caprilia seudum II. militum, & de Sancto Angelo seudum II. militum. Vnà de proprio seudo sunt milites XLVI. & augmentum eius sunt milites XLV. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites LXXXVIII. & servientes C.

### Isti sunt Barones eius de Ducatu.

Oamundus Malba tenet Summontem, quod est seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. & serui entes X.

Robertus de Tufo tenet Montem Frederi, quod, ficut dixit, est feudum II militum. & cum augmento obsulit milites IV. & feruientes X.

Rogerius de Farneto tenet Gruptam, & Salfam, qua funt feuda II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. & feruientes X. Vnà tam de feudo demanij, quam fernicij prædicti Comitis funt milites XLIX. & augmentum eius tam demanij, quam fernitij funt milites XLI. Vnà funt omnes milites C. & feruientes CXXX. Et si necessitas fuerit belli, vltra promissim, quotquot habere poterit.

De eadem Comestabulia, Riccardus filius Riccardi fub Comestabulia Guaimundi de Montellar Filius Guimundi de Montellar dixit, quòd tenet Castellacium...

₹ guod

### BARONES REGNI

quod est feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Raho de Rocca Troia dixit, quòd tenet tertiam partem I. militis. & cum augmento obtalit se ipsum.

Armannus dixit, quò d tenet dimidij feudum militis in Fogia.

& cum augmento obtulit militem'I.

Mainardus de Trano dixit, quòd tenet Prisurgium, quod est seudum I militis, & cum augmento obtulit milites II. & seruientes III.

Iohannes de Boccio dixit, quòd tenet XX. commendatarios in Castellione. & cum augmento obtulit militem I.

Leo de Fogia dixit, quòd habet paucos commendatarios, & obtulit militem I.

Electus Troix.

Abbas Sanctæ Vrsariæ:

Abbas Sancti Nicolai Troix, Abbas de Vultu.

Episcopus Melphiensis.

Episcopus Melphiz tenet Gaudianum, & habet ibi de demanio feudum II. militum. Et in seruitio seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites VIII. & seruientes C. Abbas Banciz.

Iordanus filius Iacobi Andriæ tenet medietatem Petræ Siccæ, quæ est feudum I.& cum augmento obtulit milites II. Aliamedietas est Domini Regis in demanio.

#### SANCTA AGATHA.

# Isti sune milites Sancta Agatha tenentes feudum.

Andulphus filius Petri Aguinardi tenet; sicut dixit, feudum Il militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Gualeramus, sicut dixit, tenet feudum I, militis. & cum augmento obtulic milites II.

Riccardus filius Brini tenet feudum, ficut dixit, I. militis. & cum augmento obtulit milites II. Vnà funt de Sancta Agatha tenentes feuda milites: & non habentes feuda funt XXX. Deshijs debet inquirere Raynaldus Frahaldus.

#### BIVINVM.

A Ilites Biuini habentes feuda, sieut dixit Riceardus des Caluello, sunt IX. Milites Biuini non habentes feuda sunt XX. quorum nomina, & tenimenta debet scribere Curiæ idem Matthæus Camerarius.

#### ASCVLVM.

### Isi sunt milites Asculi de demanio Sancta Trinitatis de Venus:0.

A Bbas prædiciæ Sanciæ Trinitatis de Venusio obtulit pro tota terra, & tenimento suo milites XXX. & servientes CCXXX. pro auxilio magnæ expeditionis. & solitos servientes, quos Curia solita est habere de medietate Asculi, quæ est prædiciæ Ecclesiæ.

De Corneto Sanca Trinitatis de Venusio. De Sancto Iohanne in Fronte. Pro Abbate Sanca Trinitatis de Venusio. De Valle Sorbi eiusdem Abbatis. De Orta eiusdem Abbatis. De Aquabella eiusdem Abbatis De Barrano eiusdem Abbatis.

> Abbas Sancti Iohannis in Lama; Abbas Sanctæ Trinitatis Cauæ.

De Sancto Petro de Olinola, & Sancto Iacobo de Luceria.

#### DE MONTE FYSCYLO.

Varrerius de Montesusculo dixit, quòd tenet in demanio feudum I. militis, & in seruitio tenet in Monte Fusculo feudum II. militum. & cum augmento pro se & hominibus suis obtulit milites VI.

Horbertus filius Milonis Pagani, sicut dixit Guerrerius, tenet in demanio seudum I. militis, & in seruitio seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites III.

Raynerius filius Guimundi, & Brierus frater eius, ficut dixerunt, tenent feudum I, militis. & cum augmento obtulerunt milites II.

Niel filius Pipini tenet feudum I militis. & cum augmento obtulit milites II. F 2 Tan-

### BARONES REGNI

Tancredus de Molifio cum filia Hugonis Bruni fua vxore tenet in demanio feudum Limilitis. & in secuitio tenet feudum V. militum. & cum augmento pro le & hominibus spis obtulit milites XII.

Guillelmus filins Raulis, sient dixit Guerrerius, tener in demanio feudam I.militis, & in servicio feudum I. militis. & cum augmento pro se & hominibus suis obtulit milites IV.

Constantinus, ficut dixit Guerrerius, tenet feudum II. militum.

& cam augmento obtulit milites-IV.

Robertus filius Girardi react fendum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Raho de Brahe, sicut dixit, tenet seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Gibel, sicut dixit Guarrerius, tenes feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites 11.

Gnimundus filius Pagani, ficut dixit, tenet feudum I.militis.& cum augmento obtulie milites II.

Guillelmus filius Alexandri Carbolini dixit,quòd tenet feudum Limiliais. & cum augmento oo, alit milites II.

Bashinus tenet sendum i.militis, & cum augmento obtulit milites II.

Tancredus de Incantalupo tenet, feudum, quod fuit Tancredi de Crypta, quod tenuit Guillelmus Buccafollis, quod est, sicut dixit, seudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II.

Landalphus filius Andrewtenet de eo feudum, ficut tenuit de Thadeo de Graca feudum I militis. & cum angmento obtulit milites II. Van demanij, & seruitij ipsius Tancredi obtalit milites IV.cum augmento.

Filius Eliz Montisfusculi dixit, quòd tenet villanos X. & cum.

augmento obtulit militem I.

De Monte Fusculo cum augmento milites XLIX.

Curia tenet in demanium feudum II. militum, quorum augmentum funt milites IV.quod tenuit Hugo filius Fulcerij.& Simon filius Rogerij in Petra Maiori.

Hugo filius Fulcerij dixir, quod tenet in Petra Maiori villanos XV.& cum augmento obtulit militem I.Et in Sancto Andrea tener feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II. Vna milites III.

Guil-

SVB GVLIEL. II. REGE.

Guillelmus de Fontanarosa, qui duxit filiam Landonis Amiranni, tener in Palude feudum I.militis. & Montem Malum feadum I.militis, & in Sancto Lupulo, & in Valle Telesix tenet feudum Imilitis. Vnå proprium feudum milites III.& augmentum eius milites IV. Vnà inter feudum, & augmen tum obtulit milites VII. & seruientes X.

Hugo de Palude tenet medietatem Murronis, sicut significanie Alfanus Camerarius, quod est feudum I.militis. & cum aug-

mento obtulit milites II.& feruientes IV.

Raho de Furrio Nouo tenet feudum I militis. & cum augmento obtalit milites II.

Guarinus de Terra Rubea, sicut dixit, tenet in Palude seudum I. militis & cum augmento obtulit milites II.

Robertus de Montemalo, ficut dixit Amorannus, tenet Montem Leonem, quod est, sicut dixit, feudum II. militum. & augmentum eins H.milites. Vnà obtulit inter feudum, & augmentum milites IV.& fernientes X.

Riccardus de Balbano filius Gilberci de Balbano, qui mandauit Domino Regi per Philippum de Balbano nepotem suum, tenet Cisternam, cuius demanium feudum est VI. militum.: & de Rocca,& de Cidonia feudum V.militum, & de Monte Viridi IV.milites,& de Armatera II.milites,& deVitalba III. milites. Vnà demanium suum est seudum XX. militum, & augmentum eius milites XL. Vnà inter feudum, & augmentum milites LX.& seruientes LX.

Sanson de Barolo dixit, quòd tenet Francauillam, quod est, sicut dixit, feudum V. militum. & augmentum eius funt milites

VII. Vnà funt milites XII. & feruientes XXX.

Riccardus de Gensano tenet de eodem Sansone, sicut dixit, seudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II. Vnà demanij & seruitij dicti Sansonis sunt milites XIV. & seruientes XXX.

Goffridus de Françauilla tenet feudum I.militis, ficut dixit, & augmentum eius miles I. Vnà obtulit cum augmento milites II.

### DE PRINCIPATY.

# De Comestabulia Lampi de Fasanella.

Villelmus filius Henrici de Sancto Seuerino dixit, quòd demanium cius de Sancto Seuerino est feudum VIII. militum, & de Calento feudum VI. militum. Vnà de proprio feudo milites XIII. & augmentum eius milites XIV. Vnà militum inter feudum & augmentum milites XXVIII. & pedites

armati LXXX.quos obtulit.

Idem Guillelmus dixit, quòd Montorium est feudum XIII. militum, & augmentum eius milites XIII. Vnà inter feudum, & augmentum de Montorio obtulit milites XXII. Vnà sunt tam de proprijs feudis San & Seuerini, & Calenti, quàm & de Montorio milites XXVIII. & augmentum eius milites XXVIII. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites XLIV. & pedites LXXX.

### Isti tenent de eo.

Lorius de Camerota tenet Corbellam, quæ est, sicut dixit, seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. Pro alio seudo I. militis, quod suit Rogerij Russi, quod Dominus Rex ei reddidit. & cum augmento milites II.

Guillelmus de Pistillone tenet Castelluczum, quod, sicut dixit, est seudum II.militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Robertus filius Trogisij de Crypta cum matre sua tenet San-&um Georgium, quod, sicut dixit, seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Curia tenet, quod tenuit Lampo de Fasanella. scilicet in Corneto feudum II.militum. in Trentenaria; in Mallano, & in Selfone feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites X.

Guido de Trentenaria tenet in seruitio feudum I, militis, & cum

augmento obtulit milites II.

Ascatinus de Siciniano tenet inde in seruitium seudum I. mîlitis. & cum augmento obtulit milites II. seruitium de proprijs seudis sunt milites VII. & cum augmento obtulit milites XIV. & seruientes XXX.

Curia

SVB GVLIEL, 11. REGE.

Curia Granianum, quod est feudum I.militis, & augmentum eius milites II.& pedites armati XL.

Iacobus Guarna, frater Domini Roberti \* Archiepiscopi Sa- \* Romual-Iernitani tenet Castellionem, quod, sicut dixit, est fen- di legenda, dum II. militum. & cum augmento obtulit milites V. & forte inferuientes C.

Landulphus de Manso tenet Letterem, quod, sicut dixit, est seu- de scripti. dum II militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Guaymarius de Rotunda pro Rotunda, quam tenet, & de eo, eius nomiquod habet in Acerno, est feudum III. militum . & cum augmento obtulit milites VI.& seruientes L. & pro medietate Veteris, seudi I. militis & dimidij. cum augmento obtulit mi- Salernita. lites III.& feruientes XV.

Guido de Acerno pro eo, quod tenet in Acerno, & in Gifon, praerat quod, sicut dixit, est feudum III. militum. & cum augmento obtulit milites VI.& servientes L.

Philippus Guarna tenet, vt dixit, feudum I. militis, quod tenebat Rogerius Sancti Manghi, & cum augmento obtulit milites II.& seruientes VI.

Alfanus de Castello ad Mare, sicut ipse dixit, totum feudum. fuum de Castello Maris est feud um III.militum, & Turricella I. militis & dimidij: & hoc, quod tenet in Cilento, est feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites. XI. & fernientes XI.

Marinus Brancatius Neapolitanus tener feudum, quod tenuit Fulco de Tuilla, quod, vt dixit, est feudum IV.militum.& cum augmento obtulit milites VIII.& feruientes XV.

Arrabitus de Cucculo dixit, quòd tenet Cucculum, quod est feudum IV.militum. & cum augmento obtulit milites VIII. & feruientes XX.

Florius de Camerota dixit, quòd demanium suum est seudum. XII.militum. & cum augmento obtulit milites XXIV.& feruientes L.

Raul tennit balium filij Rogerij Cammerotæ, quod est feudum II.militum. & cum augmento obtulit milites IV. & pro alio feudo I. militis, quod Dominus Rex ei reddidit, cum augmento milites II. Ynà sunt inter feudum, & augmentum milites VI.

Ebolus Camerarius tenet de eodem Florio in Mallano, sient ip-

exemplari Is enim\_> nis secundus per id temporis n.eEccle∂.e se dixit, seudum dimidij militis. & cum augmento obtulit milites II.

Robertus Saluaticus tenet de eo feudum I.militis & dimidij. & cum augmento obtulit milites III.

Idem Florius tenet feudum, quod Niel de Pissocia de co tenebat, quod feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Idem Florius tenet feudum, quod Rogerius prædictus de eo renuit, quod est feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. Vnå sunt tam de seudo demanis Floris de Cammerota, quam seruitis milites XXI. & augmentum eius milites LXIII. & seruientes L.

Raul tenet balium, & terram Goffridi filij Rogerij de Cammerota, quod, ficut dixit, tenet de Curia feudum III. militum.: de quibus est vnum pauperrimum. & cum augmento obtulit milites VI. & fermentes X.

Comes Siluester tenet eum in seruitio. & est scriptus vbi Comes Siluester.

Gualterius Bulcafolla tenet in capite de Domino Rege feudum, quod fuit Baylardi Camerarij, quod est seudum I.militis. & cum augmento obtusit milites III. Vnà de proprijs seudis de Comestabulia Lampi de Fasanella milites LXXXVIII. & dimidius. & servicintes CCLXXHI.

De Comestabulta Roberti de Qualletta-qua est de cadem Comestabulia Lampi de Fasanélla, de Comitatu Principatus.

Ancredus de Altauilla tenet Fillectum, & Altauillam, quod est, sicut dixit, seudem V. militum, & augmentum eins milites VIII. Vnà inter seudum & augmentum obtulit milites VIII. & servientes XXX. Et erit de Curia Persanum, quod est, sicut dixit, seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. Vnà sunt omnes milites prædicti, & tam seudi, quàm augmenti milites XXII.

Idem Tancredus, sicut dixit, tenet Sancum Laurentium, quod est seudum I.militis, & Castellum Laurentij, quod est seudum I.militis. Vna sunt seuda II.militum. & cum augmento ob-

tulit milites IV.& servientes XII.

Malgerius Altauilla dixit, quòd tenet Pollam à Domino Rege, quod,

SVB GVLIEL. II. REGE. 49

quod, sicut dixit, est feudum III. militum. & cum augmento obtulit milites VI. & servientes X.

- Guillelmus de Pittillione tenet Serretellam, & feudum Riccardi Alfini, & feudum I.militis in Campania: quod totum, ficut ipfe dixit, est feudum militum VI. & augmentum milites VIII. Vnà jater feudum & augmentum milites XV. & féruientes XL.
- Guillelmus de Pistillione tenet Syluam Nigram, quod, sient ipse dixit, est feudum Lmilitis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes VI.
- Fulco de Senerela dixit, quòd totum feudum fuum, & fratris sui Roberti de Qualietta, est feudum III. militam. & cum augmento obtulit milites IV. & seruientes XX.
- Guillelmus de Laniano dixit, quòd Lanianum, Calabrettum, & Mada ell feudum VI. militum, & Oppidum II. militum. & cum augmento obtulit milites XXI. & feruientes X.

### Isi tenens de Guillelmo Lauiano.

3

Villelmus Regius Notarius tenet feudum I. militis, quod tenuit Riccardus Philippi. & cum augmento obtulic milites II.

- Fulco de Senercla, sicut ipse dixit, tenet de eo sendum I militis. & cum augmento obtulit milites II. Vnà sunt tam de sendo demanij, quam seruitij milites X. & cum augmento obtulit milites XXV,& seruientes XX.
- Riccardus de Sanéta Sophia dixit, Barefanum, Sanétam Sophiam, & villanos XX.quos tenet in Marmore, & VIII. villanos, quos tenet in Muro, esse seudum VI. militum. & cum augmento obtulit milites XII. & seruientes XXX.
- Rogerius de Platano tenet tertiam partem Marmoris, & Platanum, & in Olecta villanos XI. Villanos, quos tenet Iohannes de Nuceria, & tres villanos in Palcino, & apud Muram villanos XII. quod totum dixit esse feuda II. militum. & cum., augmento obtulit milites VI. & servientes XV.

Guillelmus de Marmore, sicut dixit Nicolaus Palatan. tenet feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II.

Hugo de Vitice, & filius Hugonis de Marmore tenent Viticem, & duas partes Marmoris, quod, sicut dixerunt, est feudum

G H.mi-

II.militum. & cum augmento obtulerunt milites IV. & feruientes X.

Guillelmus filius Hugonis de Marmore tenet XXIV. villanos

in Bella, de quibus obtulit militem I.

Guaymarius de Rotunda tenet medietatem Ver. sient dixit Bellonus miles suus, est feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.& seruientes XX.

Filia Roberti Sanframundi tenet ab eo Romagnanum feudum I.milicis. & cum augmento milites II.

Riccardus de Vet. sicut dixit, tener medietatem Vet. quod est feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II. & sernientes XV.

Arnaldus de Conturso dixit, quòd tenet medietatem Contursi, quod est seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Landulphus Montis Marani dixit, quòd frater suus non habet vilum militem in exercitu, sed ipse erat in exercitu pro amo-

re Domini Regis.

50

Tanciedus Sancti Felicis dixit, Sanctum Felicem, quem tener, elle feudum I.militis, & Acremontum H.militum, & Riccillanum H.militum. & cum augmento obtulit milites XII. & fernientes XI.

Peregrinus de Gysai Comestabulus tenet Bartonem, quod dixit cise seudum II.militum, & Pertecaram seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites VIII. & seruientes XX.

Rogerius de Canan. tenet Syluitellam, quam dixit esse feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes VI. De reliquo seudi sui respondebit Comiti Grauinensi.

### DE SATRIANO, ET PETRAFIXA.

# Quod est in manu Curia.

Various de Saluia tenet, sicut dixit, Saluiam, quod est seudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes VIII.

Robertus filius Rogerij de Castellucia dixit, quòd tenet seudum I.militis, & cum augmento obtalit milites II.

Curia

Curia tenet, quod tenuit Lampus de Fasanella; scilicet medieta-

tem Fasaneliæ, quod est feudum II. militum.

Trogifius tenet fendum I. militis, & Pantaleon. feudum II. militum, Castellum Nouum feudum I. militis, & XL. villanos in. Siciniano feudum I. militis: & pro feudo I. militis, quod est Ionathæ. Vnà funt prædicta feuda militum VIII. & augmentum eius milites XII. Vnà inter feudum, & augmentum milites XX. & servientes L.

Guillelmus de Palude emit terram, quæ fuit Lampi de Fasanella, quam postea tenuit Ioczolinus Sancti Felis, quam debet inquirere Marinus Russus Camerarius, & significare Curiæ.

Electus Muri pro auxilio Magnæ expeditionis obtulit mili-

res III.

Episcopus Capuacij pro eo, quod tenet de Regalibus, obtulit pro auxilio magnæ expedicionis milites VIII. & seruientes XX.

Abbas Rofranus dixit, quòd tenet Cafellam, & cum eo, quod tenet in Nechinań est feudum III. militum. & cum augmento obtulit milites VI.& seruientes XV.

#### DE NVCERIA.

Villelmus filius Iordani, nepos Guillelmi filij Angerij dixit, quò d feudum fuum est II. militum . & cum augmento obtulit milites IV.

Landulphus frater Mansi dixit, quòd demanium suum, quod est in Nuceria, est feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.

# Isti tenent de eo.

I Ohannes filius Gottofredi tenet de eo dimidij feudsan militis. & cum augmento obtulit militem I.

Aderamus tenet de eo feudum dimidij militis. & cum augmento obtulit militem I.

Petrus Laudegrinij tenet de eo dimidij feudum militis. & cum augmento obtulit militem I.

Stantionus tenet de co terram, que est dimidij feudi: tamen...
cum augmento obtulit militem I.Vnà sunt tam de seudo de-

G 2 manij

manij Landulphi frattis Manfonis,quàm feruitij milites IV. & augmentum eius milites VIII.

Thomaius de Ferrante tenet villanos XV. & hereditagium seu patrimonium. & cum augmento obtulit militem I.

Ademarius Barbara tenet villanos II. & dimidij feudum militis. & cum augmento obtulit militem I.

Raynaldus filius Gualterij tenet villanos IX. & feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II.

Robertus Barbella, sicut dixit, tenez villanos VIII. & hereditagium, de terra modia XX. & cum augmento obculit militem I.

Iohannes Peregrinus, & filius eius dixerunt, quod tenent villanos VI. & feudum Augerij fororii fui. & cum augmento obtulerunt militem I.

Riccardus Ferrante dixit, quòd tenet villanos XIII. & dimidum feudum fui patrimonij. & cum augmento obtulit militem I.

Benedictus de Rocca nil tenet; sed pro auxilio magnæ expeditionis obzulicie ipiam.

Robertus filius Blasij dixit, quòd tenet villanos VI. & medietatem hereditagij feudi, quod tenet, & cum augmento obtulit militem I.

Iohannes de Bernardo dixit, quòd tenet villanos VI. & patrimonium fium X. petias terrarum. & cum augmento obtulit militem I.

Raul filius Lamberti dixir, quòd tenet villanos XVI. & heredi-#tagium suum sendum I. milicis. & cum augmento obtulit militem I.

Guillelmus de Sirino tenet villanos III. & dimidij feudummilitis de Guitfredo Auenabili. Obtulit apud Syluam Mortam militem I.

Guido de Tropaldo cum fratre suo tenet villanos IV. & tenet patrimonium suum, & VIII. modia de terra. & cum aug-inanto obtulit militem I.

Guillelmus Notarius tenet villanos III. & hereditagium de X. modijs de terra, & medietatem sui patrimonij. & cam augmento obtulit militem I.

Ogerius frater eius de totidem obtulit militem I.,

Filij Riccardi Iudicis tenent tertiam partem I, militis.

#### DE SALERNO.

Ohannes Botromil. tenet de Curia ex priuilegio Domini Ducis Rogerij villanos XXVIII. in pertinentijs Salernia & vineam,& domum in Salerno, de quibus cum augmento obtulit milites II.

Landulphus de Surfo. de Curia tenet in Monte Corbino villanos III. & cum augmento obtulit mil. I.

Paldo de Alayía pro auxilio magnæ expeditionis obtulir mili-

Iohannes Francisci tener seudum, quod suit Guidonis Gatel-grima.

Liti sunt, de quibus debet inquirereRiccardus Philippi Camerarius, quæ tenent.

Lucas Guarna. Guayfridus Marchifanus.
Alferius Sen.& filius eius. Malfridus Rubeus.
Petrus Guarna.

### DE GIFONO.

Ohannes Ademarius dixit, quòd tenet seudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II. Insuper emit à Curia seudum, quod tenebat Iohannes Mansella, clericus Sancti Matthæi Salerni in Gisono. mense Nouembri. indic. 1. quod est seudum I.militis. & cum augmento obtuit milites II. Vnà de seudo & augmento milites III.

Petrus de Roccio, sicut dixit Gregorius de Linguito, tenet in., Gifono villanos XV.& cum augmento obtulit militem I.

Marius Russuscut dixit frater eius, tenet in Gisono seudum.
I.militis. & cum augmento obtulit milites II.

Tancredus Bos, sicut dixit Gregorius de Linguito, etenet villanum I.& cum augmento obtulit militem I.

Alexander de Marca pronepotibus suis, qui tenent villanos XV. sicut dixit, cum augmento obtulit militem I.

Robertus de Bonohomine, sicut dixit, tenet seudum I. militis.

& cum augmento obtulit milites II.

Thomasius filius Landulphi de Barba, sicut dixit, tenet seudum medij militis. & cum augmento obtult milites II.

Lucas

54 BARONES REGNI

Lucas Guarna à filio Petri Sanctiseuerini, sicut dixit, tenet in Gisono seudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II.

### Isti sunt Milites Gisoni, quos debet inquirere Riscardus Philippi Camerarius, & debet videre, qua tenent.

Regorius de Linguido dixit, quòd tenet villanos XL. in feudo. & cum augmento obtuit milites III.

Guillelmus filius Arnaldi dixit, quòd fendum suum de Gifono est I militis. & cum augmento obtulit milites II.

Petrus filius Baronis, sicut significanit Alfanus Camerarius, tenet villanum I.& seruiet de milite I.

Iohannes Mansella, sicut significanit Alfanus Camerarius, tenet villanum, & syluam, quam tenuit Robertus Sancti Mangi.

Iohannes de Teuro, sicut significauit Alfanus Camerarius, tenet villanos III. & seruiuit de milite I.

Filij Angerij Iudicis, sicut intimauit Alfanus Camerarius, tenent villanos II.& seruiuerunt de milite I.

### DE MONTE CORBINO.

# Milites non tenentes nisi patrimonia sua XXII.

Offridus Corsellus dixit, quòd tenet villanos XV. & cumaugmento obtulit militem I.

Guillelmus filius Andreædixit, quòd tenet villanos XX. & cum augmento obtulit militem I.

Hugo filius Arnaldi dixit, quòd tenet villanos XV.& cum augmento obtulit militem I.

Ademarius Iudex dixit, quòd tenet villanum I.& cum augmento obtulit militem I.

Simon de Imperato, qui duxit fororem Alferij Pappacarbonis, ficut dixit Goffridus Corfellus, tenet villanos XV. & cuma augmento obtulit militem I.

Thomasius de Bibano dixit, quòd tener villanos V.& cum aug-

mento obtulit militem I.

Guido de Imperato, sicut dixit Gosfridus Corsellus, tenet villa-

nos IX.& cum augmento obtulit mil. I.

Mantenna filius Gilij dixit, quòd tenet villanos VIII. & cum augmento obtulit militem I.

Fulcus Medicus filius Sergij Medici tenet villanos XX. & debet fernire, sicut stabilitum suit ei à Curia.

Paganus, sicut significanit Alfanus Camerarius, tene t villanos XV.& cum augmento obtulit militem I.

Landulphus de Salerno, sicut significauit Alfanus Camerarius, tenet villanos XV.& cum augmento obtulit militem I.

Gotfridus de Arcuro, ficut fignificauit Alfanus Camerarius, tenet villanos V.& obtulit militein I.

#### DE CAPVACIO.

Ohannes de Pesco tenet villanos IV.& cum augmento obtulit militem I.

Filius Iohannis de Capuacio dixit, quòd tenet villanos IV. & cum augmento obtulit militem I.

Donadeus pro auxilio magnæ expeditionis obtulit militem I.

Ogerius, sicut significauit Alfanus Camerarius, tenet in Capuacio feudum I.militis. & cum augmento obtulit militem II.

Rogerius de Balduino, sicut significauit Alfanus Camerarius, tenet villanos VII.

Iohannes Notarius, sicut significauit Alfanus Camerarius, tenet villanos II.

Iohannes de Laurino, sicut significauit Alfanus Camerarius, tenet villanum I.

Vrsus Altauillæ,sicut significauit Alfanus Camerarius,tenet villanos II.

### DE BVRGENTIA.

R Ogerius filius Andreæ dixit, quòd tenet in Burgentia feudum dimidij militis. & cum augmento obtulit militem I. Iordanus Montefusculi dixit, quòd tenet feudum dimidij militis. & cum augmento obtulit militem I.

Eliazar dixit, quod tenet villanos VII. & cum augmento obtulit militem I.

Riccardus de Sacco, ficut fignificauit Alfanus Camerarius, tenet in Burgentia villanos XV.& molinum I.& feruiet de milite I.

& cum

### BARONES REGNI

& cum augmento obtulit milites II.

56

Riccardus filius Aczolini dixit, quòd tenet villanos VI. & cum augmento obtulit militem I.

### DE MONTE SANO.

TEstaynus Buccanus, sicut dixit, tenet in Monte Sano villanos XX.& cum augmento obtulit militem I,

Gualterius Montis Sani, sicut dixit, tenet villanos II. & cum-

augmento obtulit militem I.

Malascocca, sicut significanit Alfanus Camerarius, tenet in Monte Sano villanos XXXVI. qui sunt seuda I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

### DE ROCCA GLORIOSA.

PEtrus Biuianus, ficut dixit, tenet villanos VII. & cum augmento obtulit militem I.

Petrus Guaymarij, sicut dixit, & inuentum est, tenet villanos VII. & cum augmento obtulit militem I.

Lando, ficut dixit, tenet villanos VIII. & cum augmento obtulit militem I.

Robertus frater Landi, sicut dixit, tenet villanos II. & cum augmento obtulit militem I.

Landulphus de Rocca, sicut dixit, tenet villanos IV. & cum augmento obtulit militem I.

Hos significauit Alfanus Camerarius.

Guillelmus de Rocca villanos XIII. Fimianus villanos IV. tenet.Guido Caputhominis villanos III. Raul de Rocca villanos III. Guido de Alexandro villanos III. Gualterius Rusticus villanum I.

### DE POLICASTRO.

B Alduinus tenet villanos XVI. & cum augmento obtulit militem I.

Carsidonius, sicut dixit, & inuentum est, tenet de ipso Balduino cognato suo villanos X. & cum augmento obtulit militem I. Serius silius Roberti tenet, sicut dixit, villanos XVIII. & cum.

aug-

augmento obtulit militem I.

Hugo Iohannis de Altosficut dixir, tenet villanos XIV. & coma augmento obtulir militem I.

Raynerius Montis Viridis, ficut divit, tenet villanos XIV. &-cum augmento obtulit militem I.

Lodoysius filius Landi, sicut dixit, tenet villanos V.& cum augmento obtulit militem 1.

Alexander filius Balduini, ficut dixit, tenet villanos XV. & cum augmento obtulit militem I.

Gualterius Franciscus, sicut dixit, tenet villanos VI. & cum augmento obtulit milirem I.

Iohannes de Guillelmo, sicut dixit, tenet villanos IV. & cum, augmento obtulit militem I.

Villanus filius Gofferdissient dixit, tenet villanos XXVII.& cum augmento obtulit milites II.

Odo Dominæ Gobæ,sicut dixit.& inuentum est, tenet villanos XIII.& cum augmento obtulit militem I.

Soluna Rauell. ficut dixit, & ficut innentum est, tenet feudum.

I.militis, & cum augmento obtulit milites II.

Absalon filius Eboli, sicut dixit, renet villanos XXII. & cum augmento obtulit militem I.& service Fiorio de Cammerota de rendo, quod tenet de co.

Thaerius de Turturella, sicut dixit, tener villanos XV. & cuma augmento obtulit militem I.

Ireddus, sicut dixit, tenet villanos III. & cum augmento obtulit militem I.

Iohannes Lorini, ficut dixit, tenet villanos XI.& cum augmento obtulit militem I.

Gernasius nepos Landonis, sicut dixit, tenet villanos IV. & cum augmento obtulit militem I.

Lordanus, sicut dixit, tenet villanos VII. & seruiet de officio suo in galeis.

Hos fignificauit Alexander Camerarius.

Archilion tenet villanos XXI. & cum augmento obtulit militem I.

Rogerius Sadrianus villanos XIV.

Robertus Dopnæ Yndiæ, sicut significauit Alexander Camerarius, tenet villanos VIII. & cum augmento obtulit militem I.

## BARONES REGNI

Cordus tenet villanos XIII. Dopna Iordana tenet vill. VII. Amerinus de Turturella ten.vill.IV. Bidonus villanos IV. Dopna Gemma villanos IV.

Ascherzinus villanos IV.

Petrus de Alefina villanos II.

Iohannes miles vill. VII. Bonastra villanos IV.

Categrima villanos III. Menelaus villanos III.

Gibel Loriæ villanos III.

## LORINO.

TOhannes Iudex, sicut dixit, tenet in Lorino villanos XXVI. & in Diano villanos VIII. & cum augmento obtulit milires II.

Isti sunt de quibus debet inquirere Riccardus, Philippi Camerarius.

Iohannes Lorini, sicut dixit, tenet villanum I. & cum augmento obtulit milicem I.

Guamarius de Laurino, sicut dixit, tenetivillanos III. & cum augmento obtulit militem I.

Viralis frater Indicis, sicut dixit, tenet villanos II. & cum augmento obtulit militem I.

Petrus de Segna, sicut inuentum est, tenet villanos III.

Marsianus, sicut innentum est, tenet villanum I.

Riccardus de Saccosficut fignificauit Alfanus Camerarius, tenet in Lorino villanos XV. & Molinum I. sernit de milite I.

Alexander de Bella, sicut innentum est, tenet villanos II.

Riccardus filius Iudicis Iohannis de Saluia, Petrus de Bella, Grifo frater Indicis, sicut significanit Alfanus Camerarius, tenent in Laurino villanos IV. & cum augmento obtulerunt militem I.

Petrus Magistri Iohannis, sicut significauit Alfanus Camerarius, tenet vilianos III. & cum augmento obtulit militem I. Iohannes Bactalia.

Sunt in Laurino, tenentes patrimonia tantum, milites VIII.

### DE MARSICO.

Omes Siluester de Marsico tenet in demanio Marsicum, quod, sicut divit, est seudum XI. militum. & tenet Roccettam,quæ,ficut dixit,eft fendum H.militum,&Dianum,quod,

SVB GVLIEL. II. REGE.

ficut dixit, est feudum XIV. militum, & Salam, quæ, sicut dixit, est feudum IX. militum. Vnà demanium eius est feudum militum XXXVI. & augmentum eius milites LXXII. & feruientes CCC. Et si necessitas fuerit in partibus illis, quotquot habere poterit.

# Isti sunt, qui tenent de eo.

Isulphus de Mannia, sicut dixit Alfanus Camerarius, tenet de eo Nouem, quod, sicut dixit, est feudum IV. militum; & hoc, quod tener in Iohe, est feudum III militum, & de. Montesorte, quod tenet Henricus de Montesorte de eodem. Gisulpho, est feudum II. militum, & de medictate Maliani feudum I. militis. Vnà demanium est militum X. & cum augmento sunt milites XX. & seruientes LX.

Gisulphus de Palude tenet de eodem Comite Paludem, & Turturellam, quæ, sicut dixit, est feudum VIII. militum. & cum-

augmento obtulit milites XVIII.& seruientes LX.

### Et isti tenent de eo.

Domina Sansæ, sicut dixit, tenet de eo seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites V.

Gibel de Loria tener de eodem Gisulpho, sient dixit, feudum.

II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Rogerius de Casella, sicut dixit, tenet de eo seudum, I. militis scilicet. & cum augmento obtulit milites II. Vnà tam de seudo demanij prædicti Gisulphi, quàm seruitij milites XIV. & cum augmento obtulit milites XXVIII. & seruientes XX.

Comes Siluester in sernitio, sicut dixit, tenet seudam II militum. & cum augmento obtulit milites II. & sernientes X. eo quò di pauperrimum est. Vnà tam de seudo demani prædisti Comitis Siluestri, quàm séruiti sunt milites LXII. & cum augmento obtulit mil. CXXV. & seruientes CCCXX.

De eadem Comestabulia Roberti de Qualletta, qua est subtus Comestabuliam Lampi de Fasanella de baiulatione Alfani Camerarij.

### DE EBVLO.

R Obertus filius Raulis, ficut dixit, tenet villanos XV. & cum augmento obtulit militem I.

Gotfridus Laganus dixit; quòd tenet villanos XXVI. & in Campania XIV. & cum augmento obtulit milites II.

Rogerius filius Malfredi, sicut dixit, tenet villanos X. & cum

augmento obtulit militem I.

Robertus de Cles tenet villanos XLVI. pauperes, sicut dixit Lampus de Fasanella. & cum augmento obtulit milites II.

Oliuerius filius Berardi, ficut dixit, tenet villanos XIV. & cumaugmento obtulit militem I.

Guido de Sictelino, sicut divit, tenet villanos XIV. & cum augmento obtulit inilitem 1.

Robertus filius Roberti, ficut dixit Philippus Camerarius, tenet villanos comendatarios XL. & obtulit militem I.

Hugo filius Bernardi, sicut dixit, tenet villanos III. & cum augmento obtulit militem I.

Landulphus de Serangoto, sicut dixit, tenet villanos VII. & cum augmento obtulit militem I.

Aibiufus, ient dixit, tenet villanos XI. & cum augmento obtu-

lit militem 1.

Filius Guillelmi Guattardi, sicut significanit Alfanus Camerarius, tenet villanos XX. in Ebulo. & cum augmento debet militem I.

Raho Iudex, & idem Iudex Ebuli de hoc, quod tenent in comendationem, obtalerunt cum augmento milites II.

Patronus Clericus, sient significanie Alfanus Camerarius, tenet villanos XV.& cum augmento obtulit militem I.

Johannes Buccafella, sient significanit Alfanus Camerarius, tenet villanos V.& cum augmento dabit militem I.

Guido filius Landulphi tenet villanos III. & cum augmente abtulit militem I.

#### DE CAMPANIA.

lccardus Normandia, sicur dixit, tenet villanos XXVI. & cum augmento obtulir militem I.

Augerius, sient dixit, tener villamim I. & cum augmento obtu-

lie militem I.

Hogerius de Imperato, sient dixit, tenet villanos IV. & cuma augmento obtulit militem I.

Guillelmus de Cosfo, sient divit; tenet villanos III, & cum augnionto obtulit militem I. DanDangerosus, sicut dixit, tenet villanos III. & cum augmento objudit militem I.

Rogerius de Maltenda, sicut dixit, tenet villanos II. & cum augmento obtulit militem I.

Guido de Trentenaria, sicur significauit Alfanus Camerarius, tenet villanos III.& cum augmento obtulit militem I.

Isti sunt, de quibus debet inquirere Alfanus Camerarius.

Guillelmus filius Patrini, sicut dixit, tenet villanos III. & cuma augmento obtulit militem I.

## DE PALO.

M Attheus Camerarius, sicut dixit, tenet villanos XV. & cum augmento obtulit militem I.

Osbernus, sicut dixit, tenet villanos VIII. & cum augmento ob-

tulit militem I.

Nicolaus de Iudice, ficut dixit, tenet villanos XI. & cum augmento obtulit militem I.

### DE PVLCINO.

Pobertus filius Iaquinti, sicut dixit, & Alfanus Camerarius significauit, tenet villanos XX. & molendinum; & in Olecta villanos IV. quod est seudum I. militis. & cum augmento obtulit militem I.

Riccardus filius Guillelmi, ficut dixit, & Alfanus Camerarius fignificauit, tenet in Bella villanos XI. in Pulcino villanos VI. & in Siciniano villanos V. in Conturfo villanos VI. in Muro villanos XV. & in Satriano villanos II. Vuà funt XLV. & cum augmento obtulit milites II.

Iudex Aminad de proprio seudo suo deber seruire de duobus

militibus. & cum augmento obtulit milites III.

Vitalis Notarius tenet in Petra Fixa villanos XIII. ficut dixit Alfanus Camerarius, & in Satriano villanos VIII. & in Pulcino villanos II. & cum augmento obtulit milites II.

Riccardus Maledictus, ficut dixit Alfanus Camerarius, tenet villanos IX. in Pulcino, & in Siciniano villanos V. & in Conturfo villanos XV. & cum augmento obtulit milites II.

Riccardus Philippi Camerarius de hoc, quod tenet in Bella, in.

Muro,

Muro, & in Pulcino, & in Olecta, quod est feudum, sicut dixit, I, militis; obtulit milites IV.

Relicta Guillelmi Frisonsicut significauit Alfanus Camerarius, tenet villanos V.& cum augmento obtulit militem I.

Guillelmus Ludex, & Nichiforus auunculus eius, sicut significauit Alfanus Camerarius, tenent villanos XXXIII & cum augmento obtulit milites II.

Riccardus Sen. tient dixit, tenet villanos VII.& cum augmento obtulit militem I.

Sarolus, ficut dixit, tenet villanos VIII. & cum augmento obtu-

Gloriosus, sicut dixit, tenet villanos VI. & cum augmento obtulit militem I.

Ascittinus, sicut dixit, tenet villanos III. & cum augmento obtulit militem I.

Sil, sicut dixit, tenet villanos III. & cum augmento obtulit militem I.

Iohannes Lombardus, sicut dixit, tenet villanos III. & cum augmento obțulit militem I.

Rogerius filius Raulis, sicut significauit Alfanus Camerarius, tenet vilianum I.& cum augmento obtulit militem I.

Rogerius filius Raynaldi tenet villanos II. & cum augmento obtulit militem I.

Nicolaus Buccellerius tenet villanos II. & cum augmento obtulit milites II.

Maynardus tenet villanum I. & cum augmento obtulit militem I.

### DE SICIGNANO.

R Ogerius de Sicignano, sicut dixit, tenet villanos XXIV. & cum augmento obtulit militem I.

Le manus, sicut dixit, tenet villanos XII. & cum augmento obtulit militem I.

Stephanus Piper, sicut dixit, tenet villanos XVIII. & cum augmento obtanis militem I.

Vxor Heliæ, ficur dixit, tenet villanos III. Mittet eos in exercitu. Rogerius filius Iohannis, ficut dixit, tenet villanos VII.& cumaugmento obtulit militem I.

Rogerius Iohannis Citacafale, sicut dixit, tenet villanos III. &

cum

63

cum augmento obtulit militem I.

Nicolaus Lombardus, sicut dixit; tenet villanos XIV. & cum augmento obtulit militem I.

Gnido de Indice, sicut dixit, tenet villanos V. & cum augmento-

obtulit militem I.

Hamitus de Fafanella, sicut dixit, & significauit Alfanus Camerarius, tenet viilanos XXII. & cum augmento obtulit milites II.

Vxor Campanin, tenet villanos III. & cum augmento obtuliti militem I.

DE ELECTA.

Vgo de Petina tenet villanos LXX. & molendinum I. & cum augmento obtulit milites III. & feruientes VI.

Filius Iohannis Notarij, ficut fignificauit Alfanus Camerarius, tenet vilianos II. & molendinum I. & cum augmento obtulit militem I.

Guillelmus Peregrinus tenet villanos XXX, & molendinum I.& cum augmento obtulit milites II.quod est, sicut dixit, seudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II.

Darius, sicut dixit, tenet villanos XVI. & cum augmento obtulit

militem I.

Riccardus Berreher, sicut dixit, tenet villanos XI. & cum augmento obtulit militem I.

Aschettinus de Aymo, sicut significauit: Alfanus Camerarius, tenet in Olecta villanos VI.& in Muro villanos X. & in Bella villanos X. feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

## DEBALBANO.

A Rnaldus filius Borden, ficut dixit, tenet villanos XIX. & cum augmento obtulit milites II.

Paganus de Raptino, sicut dixit, tener villanum I. & cum augmento obtulit militem I.

Robertus miles renet villanum I.& cum augmento obtul. mil.I.

#### DE BELLA.

PAlco, ficut dixit, tenet in Bella villanos XX. & cum augmento obtulit militem I. cum villanis, quos tenet in Muro. Bernardus Montissusculi, sicut inuentum est, tenet villanos III. & cum augmento obtulir militem I.

Guillelmus filius Maynerij tenet villanos III.& cum angmento obtulit militem I.

obtain mintem 1.

Guillelmus de Algisio, sient dixit, tenet villanum I. & eum augmento obtulit militem I.

R'ogerius filius Guimundi, sicut dixit, tenet villanos VI. & cum augmento obtulit mil.I.

Pandulphus, sicut dixit, tenet villanos V. & cum augmento obtulit militem I.

Guillelmus filius Iohannis Arofimundi, sicut dixit, tenet villanos XVIII. & molendinum I. & villanum in Muro. & cumaugmento obtulit milites II.

Robertus filius Oczolinissicut fignisicauit Alfanus Camerarius. tenet in Bella villanos VII.& in Muro villanos XI. & molen-

dinum I.& cum augmento obtulit milites II.

Filins Hugonis de Marmore dixit, quòd tenet in Bella villanos XXVIII. & cum augmento obtulit milites II.

Hospinellus, sicut significauit Alfanus Camerarius, tenet seudum I.militis, & cum augmento obtulit milites II.

Tancredus Sancti Felicis tenet in Bella villanos VIII. & in Muro villanos II. & cum augmento militem I. obtulit.

Guaymarius filius Rogerij tenet villanos VII. ficut fignificauit Alfanus Camerarius. & cum augmento obtulit militem I.

Pandulphus de Bella vill. III. Robertus de Niel villanum I.

Coniadas tenet villanos III. Adelon villanum L.

## DE MVRO.

PEtrus filius Raulis de Muro dixit, quò d tenet villanos XXIV. & cum augmento obtulit militem I.

Riccardus filius Roberti dixit, quòd tenet villanos XXVII. &

cum augmento obtulit militem I.

Guillelmus de Muro dixit, quòd tenet villanos VI. & cum augmento obtulit militem I.

Alexander dixit, quòd tenet villanos VIII. & cum augmento obtulit militem I.

Riccardus Longrende dixit, quòd tenet villanos VII. & cumaugmento obtulit militem I, Et sicut Alfanus Camerarius misit SVB GVLIEL. II. REGE. 6

misit Curiz apud Tarentum VI.villanos prædictos; & tenet ipse Riccardus de Electo Muri, de quibus ei seruire debet.

Guido Simonis dixit, quòd tenet villanos XXII. & cum aug-

mento obtulit milites II.

Riccardus Camerarius dixit, quòd tenet villanos VII. & cum augmento obtulit militem I.

Abiosus Puer tenet, sicut dixit, villanos VII. & mittet eos in-

Daniel Philippi, ficut dixit Alfanus Camerarius, tenet villanos IV.mittet eos in exercitum.

Zacharias Iudex, sicut significauit Alianus Camerarius, tenet villanum I.

### DE CORVANO.

Spinellus dixit, quòd tenet villanos XXVIII. & molendinum 1.& cum augmento obtulit milites II.

Riccardus filius Thomasij dixit, quòd tenet villanos VIII. & cum augmento obtulit militem I.

Gotfridus Comardus pro auxilio magnæ expeditionis obtulit fe ipium.

Gosfridus Scallonus pro auxilio magnæ expeditionis obtulit se ipsum.

Guillelmus de Spinula, sicut significauit Alfanus Camerarius, tenet villanos III.

# De Comestabulia Giliberti de Balbano.

### CONSIA.

Omes Ionathas sicut dixit. Consia est seudum XX. militum. Cayranum est seudum VI. militum, & Calitrum VI. militum, & Castellionum, sicut dixit, VIII. militum seudum, & Mons Odorisus, sicut dixit, seudum III. militum, & Montemar seudum III. militum, & Licetum, sicut dixit, seudum III. militum. Pescum Paganum, sicut dixit, seudum III. militum. Vnà proprium seudum demanij sunt milites LII. & cum augmento obtulit milites CIV. & seruientes C.

1sti

# Isti sunt Barones eius.

Alum Ventre cum Castello Nouo est seudum militum.

IV. & Rapon. feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites XII.

Robertus de Morra, ficut dixit, tenet de Castellione seudum...
Il militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Gualieranus Foileuill. dixit, quòd tenet Andrettam, quæ, ficut dixit, est feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Philippus Turricella dixit, quòd tenet Turricellam, quæ, ficut dixit, est feudam I. militis & cum augmento obtulit milites II. Vnà de proprio feudo tam demanij, quàm seruitij prædicti Comitis Ionathæ sunt milites EXIII. & cum augmento obtulit milites CXXVI. & seruientes C.

Thomasias filius Comicis Catacensis dixit, quòd tenet Mortaclium, quod, sicut dixit, est seudum III. militum, & Carbonariam, quod, sicut dixit, seudum III. militum. & cum augmento obtulit mil.XII.

Gnillelmus de Tuilla, quòd ficut dixit, tenet Nuscum feudum VII. militum, & Montellam, quæ, ficut dixit, est feudum V. militum, & Oliuetum, quod, ficut dixit, est feudum IV. militum, & Oliuetum, quod, ficut dixit, est feudum II. militum, & Vulturariam, quæ, ficut dixit, est feudum II. militum, & Vulturariam, quæ, ficut dixit, est feudum I. militis. Vnà sunt de proprio feudo suo milites XXIV. & augmentum eius sunt milites XXIV. Vnà sunt omnes milites LXII. & servientes C. quos obtulit.

Bignanum verò, quia prædictus Simon tenet illud de Principatu Tarenti, est scriptum in quaternionibus prædicti Principatus Farenti.

## BALBANVM.

Omes Philippus de Balbano dixit, quòd demanium, fuum, quod tenet in Ducatu, videlicet de Sancto Angelo feudum IV. militum, de Calabretta feudum III militum, de Capufele feudum II. militum, de Diana feudum I. militis. Vnà demanium cius feudum X.militum. acum augmento obanic milites XXIV. a feruientes L.

# Isti sunt Barones pradicti Comitis Philippi de Balbano.

R Ogerius de Oppido dixit, quòd feudum, quod tenet des eo, est feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. & seruientes X.

Bartholomæus de Tigano dixit, quod tenet de eo feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. & feruientes X.

Trahalonus de Balba dixit, quòd tenet de eo Balbam, quæ, sicut dixit, est feudum I. militis. & cum augmento obtult milites II. & seruientes VI. Vnà tam de proprio seudo prædicti I-hilippi de Balbano, quàm seruiti sunt milites XV. & cum augmento obtulit milites XXXIV. & seruientes LXXVI.

### BISACIA.

Villelmus de Bisacia tenet Bisaciam, quæ, sicut dixit, est feudum III. militum. & cum augmento obtulit milites VI.

### GISVALDVM.

Elias de Gisualdo dixit, quòd demanium suum de Gisualdo est seudum III. militum, & de Frecento seudum. III. militum, & de Aquaputida seudum III. militum, de Paterno seudum II. militum, de Sancto Magno seudum III. militum, de Bonito seudum I. militis, de Luceria seudum III. militum, de Sancto Lupulo seudum I. militis. Vnà seudum. demanij sui militis XVIII. & augmentum eius milites XXII. & inter seudum, & augmentum milites XL. & seruientes CC.

# Isti sunt Barones eius.

Vido filius Trogisij de Scapito dixit, quòd tenet de eodem Trogisio Serpicum, quod est, sicut dixit, seudum. II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Guillelmus filius Tristayni tenet de eodem Trogissio de Grutta medietatem Tropaldi, quod est, sicut dixit, seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes IV.

Rogerius filius Lodoysij tenet de eodem Trogisio de Grutta-I 2 VilVillam Maynam, & medietatem Tropaldi, quod est, sicut dixit, seudum I. militis. Er dixit, quod tenet sanctum Barbatum, quod est seudum I. militis, & cum augmento obtulit milites VI. & seruientes

Candida est seudum II.militum, Lapigia & Arianellum, seudum II.militum, & cum augmento obtulit milites VIII. & seruientes VIII. Hoc tenet Guido de Serpico, & Rogerius frater eius, qui emerunt illud a Curia: videlicet Guido emit Arianellum, & Lapigiam; & Rogerius emit Candidam; & non emerunt nisi solum, quod Alduynus de Candida tenebat in demanio.

Dionysius tenet Montem Apertum, quod est, sicut dixit, seu-

dum Limilitis. & cum augmento obtulit milites II.

Rogerius de Castello Vetere tenet de eodem Trogisio Torasium, quod, sicut dixit, seudum III. militum, & Sanctum Felicem, quod est feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites VIII.& seruientes X.

Benedictus de Forgia, ficut fignificauit Alfanus Camerarius, tenet Curfanum, & Tropaldum feudum II. militum: & tenet Melitum, quod est feudum I.militis. & cum augmento obtulit mil. VI. & fernientes VII.

Vxor Bartholomzi filii Rogerij dixir, quòd tenet de ipfo Trogifio feudum II.& cum augmento obtulit milites IV. & seruientes IV.

Petrus de Serra dixit, quòd tenet de eodem Trogisso seudum...
111.militum.& cum augmento obtulit milites VI.& seruientes VI.

Guarnerius Sarracenus dixit, quòd tenet de prædicto Trogisio Torellam, seudum II militum, & Petram, quæ est seudum. I. militis. & cum augmento obtulit milites VI. & seruientes X.

De proprio seudo tam demanij, quam sernitij prædicti Trogisij sunt milites XIX. & cum augmento XXXII. & inter totum obtulit milites LXI.& seruientes LXXXVII.

#### MONS MARANVS.

Vaymarius Sarracenus dixit, quod tenet in capite de Helia de Gistialdo Montem Maranum, quod dixit esse seudum dum IV. militum, & Girifalcum, quod est seudum II. militum, & Castellum Franci, quod est seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites XIII. & inter seudum & augmentum XX.milites, & seruientes C.

Helisæus de Montemarano, ficut dixit, tenet de eodem Helia-Bayranum, quod, ficut dixit, est feudum I.militis, & in Monte Marano feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites V.& servientes V.

Accardus de Clusano renet de eodem Helia Clusanum, quod, sicut dixit, est sudum II. militum, & Papanum, quod, sicut dixit, est seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites V. & servientes X.

Iacob de Castello Veteri de eodem Helia tenet Castellum Vetere, & Sanctum Andream, & Turrem Marellam, & XV. villanos in Monte Marano, quæ, sicut dixit, sunt seuda III. militum. & cum augmento obtulit milites VI. & seruientes VI.

Robertus de Fontanarosa tenet de eodem Helia Fontanam-Rosam, quæ, sicut dixit, est feudum II. & cum augmento obtulit milites IV. & servientes VI.

Romus de Maccla Pentorisi tenet de prædicto Helia Macclam Pentorisi, qua est seudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II. Prædictam Petram, qua est seudum I militis, tenet à Guaymone Sarraceno Guaymarius silius Petri Sarraceni, cui Curia eam misericorditer concessivita videlicet, quòd si Rogerius Sarracenus silius Guaymarij Sarraceni ipsam Petram non in demanio, sed in seruitio tenet: & si prædictus Sarracenus eam ab eodem Rogerio, & patre suo tenebat. Vnà tam de proprio seudo demanij prædicti Helia, quàm seruitij sunt milites LXVI. Vnà suut omnes milites CXLII. & ser. nientes CCCCXIV. & cum augmento tam demanij, quàm seruitij, qui sunt milites LXXVI.

Rogerius de Mulisio tenet in demanio in Principatu Capuæ de Baranello feudum II.militum, & augmentum eius sunt milites II. Vna inter proprium feudum, & augmentum obtulit

milites IV & sernientes IV.

Et idem Rogerius tenet in demanio, ficut fignificauit Abdenago filius Anibal Petrellam, & in feruitio de Monte Luiprandi, quod est feudum III. militum, & cum Iordano augmentum obtulit milites VI.& scruientes XII. Atnaldus de Fossaceca dixit, demanium suum de Fossaceca esse II. militum, & augmentum eiusdem sunt milites II. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites IV. & seruientes IV.

# Isti tenent de codem Arnaldo.

HVgo de Camelo tenet de co Camelum, quod est, sicut ipse dixit, seudum I.militis, & augmentum eius miles I. Vuà

inter feudum, & augmentum obtulit milites II.

Maria vxor Caradocti tenet de eodem Iordano la Collatam, quod est feudum I militis, & augmentum eius est miles I. Vuà inter feudum, & augmentum obtulit milites II. & seruientes II. Vuà sunt demanij, & seruitij prædicti Arnaldi deproprijs seudis milites IV. & augmentum sunt milites IV. Vuà sunt inter proprium seudum, & augmentum tam demanij, quàm seruitij. obtulit milites VIII. & seruientes VI.

Hugo Cappella dixit, quòd demanium suum de Iunclatore est feudum II. militum, & augmentum eius sunt II. milites. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites IV. & seruien-

tes IV.

Oderisius de Rigo Nigro dixit, quòd demanium suum de Ciuitate Noua, & Roccetta, & Spelunca est seudum II. militum, & de Clauicia, & Casale Castilionis seudum II. militum, & de Colle Alto seudum II. militum, & de Rigo Nigro
cum medietate Montis Nigri, & Fara, & Ciuitate Vecclafeudum II. militum. Vnà sunt de proprio seudo prædicti
Odorisi milites VIII. & augmentum eius milites VIII. Vnà
inter proprium seudum, & augmentum obtulit milites XVI.
& servientes XVI.

Idem Odorssius tenet in seruitio in Ducatu, quod est deputa-

tum in hoc seruitio prædicto.

Raul de Molifio dixit, quòd demanium fuum de Castello Petroso. Pectorano est seudum IV. militum, & augmentum eius sunt milites IV. Vnà interseudum, & augmentum obtulit milites VIII. & servientes X.

Idem Raul de Moliño tenet in demanio Sessanam, & Mirandam, quam tenet ab eo in seruitio Roberti de Miranda, quod est seudum II. militum, & augmentum eius sunt milites II.

Vnà

### SVB GVLIEL. II. REGE.

Vnå inter feudum, & augmentum obtulit milites IV. & sernientes IV.

Berardus de Caluello dixit, quòd demanium suum de Caluello est seudum V. militum. Vnà sunt de proprio seudo milites XI. & augmentum eius XI. Vnà inter proprium seudum, & augmentum obtulit Iolsem de Castro Pignano milites XXII. & seruientes XXX.

## Isti tenent de pradicto Iollem.

BErardus de Caluellis tenet de eo Pesclum Cornarum, & Pesclum Lanzanum, & Cornaclinum, & Vinealim videlicet, & Castellionem: quod totum, sicut ipse dixit, est seudum IV. militum. & cum augmento obtulit milites VIII. & seruientes XII.

Armidus de Fossacea renet de prædicto Iollem Tortellam,& Collem Altum,& Casale Sancti Iohannis, quod est feudum—II.militum,& Castelluczum, quod est de Ducatu, & est seudum I.militis. quod tenet Arrabitus ab eo in seruitio,& cum augmento obtust milites VI.& seruientes VI.

Landulphus de Monte Lupone tenet ab eodem Berardo Montem Luponem, quod est seudum I. militis. & cum augmento

obtulit milites II.& seruientes IV.

Hugo de Rocca tenet ab eodem Iollem Loretinum, & Roccam de Principatu, quod est feudum II. militum. & cum aug. mento obtulit milites IV. & seruientes IV. Vnà tam demanij, quàm seruitij prædicti Iollem sunt de proprijs seudis milites XXI. & augmentum eius milites XLII. & seruientes LVI.

Berardus de Caluello tenet in capite de prædicto Comite Licinosum, & Intentinosum, & Collem Stephani; in seruitio Periculum, quod tenet ab eo Guillelmus de Scescano, quod est seudum III. militum. & cum augmento obtulit milites VII. & seruientes VII.

Berardus de Monte tenet de eodem Berardo de Caluello Monteni Barantím, Feudum I. militis & cum augmento obtulit milites II.& feruientes II.

Bartholomæus filius Giroldi tenet in capite Sanctam Iustam, & medieratem Sancti Viti,& Eriuorzam,& Sanctum Agapitum: quod totum, sicut ipse dixit, est feudum V. militum. &

cum augmento obtulit milites X.& seruientes X.

Petrus Iordanis tenet in capite Roccam Rauennam, quæ est, ve ipse dixit, seudum I militis: & de seudo Arnaldi Sorelli, quod ipse tenet de codem Comite, Silicem Sextum, quod est, ve ipse dixit, seudum III. militum. & cum augmento obtulit milites VIII. Et idem Petrus, seut significauit Albertus, tenet Campum Saccum seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes II.

Raul Licien. tenet de eodem feudo Raynaldi Sorellæ Roccam Peperoczam, quæ est, sicut dixit, feudum I. militis. & cum.

augmento obtulit milites II.& seruientes II.

Filij Actenulphi, videlicet Berardus de Castellucio, & Randisius filius Berardi, & Berardus filius Hugonis, & Matthæus filius Aminadap tenent in demanio Montem Mitulum, & Piczum, & Guastum, & Statsum, & Castellum Mauri, & Roccam Almectæ, et Roccam Siccam, et Montem Nigrum, et Castelluczum: quod totum, sicut ipsi dixerunt, est feudum X. militum. & cum augmento obtulerunt milites XX. et seruientes XX.

Riccardus de Molina per misericordiam regiam de hijs supradictis seudis, Montem de Meczo, et Roccam Odonis, quod, sicut ipse dixit, est seudum militum II. et cum augmento ob-

tolit milites LV.

# 15ti sunt, qui tenent de pradictis filijs Actenulphi.

BErardus de Lucito tenet prædictum Lucitum, quod est, vt dixit, seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & servientes II.

Gualterius de Falascosa tenet de eis Falascosam, & Matthæus tenet de eo Serram de Piro quæ deputantur in prædicto seudo demanij, videlicet X. militum. Vnà demanij & seruitij prædictorum filiorum Actenulphi sunt de proprijs seudis Milites X. & cum augmento obtulerunt milites XXII. & seruientes XXII.

Berardus de Balneola cum fratribus suis Roberto, & Gustaiano tenent Bagnolum, quod est, sicut Berardus dixit, feudum II. militum, & Petram Cupam, & Castellucium, quod est seudum II. militum. & cum augmento obtulerunt milites VIII. & ser-

nientes X.

Isti

## Iste tenes de pradicto Berardo, ce fratribus suis.

Derisius de Civitaueccla tenet de eisdem in Civita Veccla feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & servientes II. Vnà demanij, & servitij prædicti Berardi, & frattum eius de proprio seudo sint milites V. & cum augmento obtulit milites X. & servientes XII.

Acenulphus, & vxor Landenalfi, & fratres eins tenent de codem Comite, de Fondellano feudum I.militis. & cum aug-

mento obtulerunt milites II.& sernientes II.

Robertus de Rocca tenet de Berardo de Caluellis (fignificauit Abdenago) Roccam Berardi, & Saxum, & Armagnum, & Vallem Lampuli in seruitio: & Inibutellum: quod totum, secut ipse dixit, est feudum III. militum. & cum augmento obtulit milites VI. & seruientes VI.

Raynaldus de Sexto cum fratre, & nepote suo tenet de eodem...
Comite in demanio Casale in seruitium Ray. & Pandum...
& Montem Aquilam, & Cerasolum, & Sanctum Locherium,
quod est, sicut ipse dixit, seudum IV. militum. & cum augmento obtulit milites VIII. & seruientes VIII.

### Comes Riccardus de Fundis.

Omes Riccardus de Fundis de codem Comite tenet de Campo Claro feudum IV.militum, ficut ipse dixit, & de Caprata feudum II.militum, & de Gualdo feudum I.militis. Vna sunt de proprio seudo suo milites VI. & augmentum obtulit milites XII.& seruientes XII.

### Isti tenent de codem Comite R. de Prata.

Petrus Iohannis tenet de co Campum Saccum, quod est seudum I.militis, sicut ipse dixit; & augmentum eius est seudum I.militis. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites II. & seruientes II.

Rogerius Sancti Iohannis tenet de eodem Comite Riccardo Sanctum Iohannem, quod est, sicut dixit, seudum Linilitis. Vnà inter seudum & augmentum obtulit milites II. & seruientes II. K Guil-

Guillelmus de Fossaccca tenet de eo Fossam Cecam, quæ est, sient ipse dixit, feudum I. militis. Vnà inter feudum & augmentum obtulit milites II. & seruientes iI. Vna de proprijs fendis servicij prædicti Raynonis de Prata funt milites III.& augmentum funt milites III. Vnà inter proprium foudurseruitij, & augmentum sunt milites VI. Vna inter demanium, & scruitium prædicti-Raynonis de Prata sunt cum augmento milites XVIII.& fernientes XVIII.

Berardus Alias Octonis tenebat de codem Comite, & de Domiao Rege Cerram, quod est feudum H.militum, & Lacum Viuum, quod est, sicut ipse dixit, seudum 11. militum. & Mourem Alcam, quod est teudum I.militis. Vaa sunt de proptio feudo milites IV. & augmentum eins funt milites IV. Vnà inter feudum & augmentum sunt milites VIII. & seruientes X.

Baiaz tenet ab eodem Rod. Isspinam, que est, sicut ipse dixit, feudum 1. militis. & augmentum eins miles I. Vnà inter feudum & augmentum obtulit milites II. & seruientes II.

Guimundus Kussus tener de codem Comite in Principatu Loganam, & Felictam, que ett, sieut dixit, feudum II. militum. & augmentum funt milites II. Vnà inter feudum & augmen-

tum obrahe milites IV. & servientes IV.

Raynaldus de Petraabundante tenet de eodem Comite Fresolonem, que est, sicut ipse dixit, seudum III. militum. & augmentum eins sunt milites III. Vnà inter feudum & augmentum obtulit milites VI.& sernientes VI. Et sieut significauit Abdenago, tenec idem Raynaklus Campum Letum feudum Lmilitis.

Goffridus de Galluczo tener de prædicto Comice Petram Abundantem, que est, sicut ip le dixit, seudum III. militum. & augmentum eius func milites III. Vad inter feudum & augme ntum obtalit milites V.& feruientes X.

Idem Gotfridus tenet Sanctam Mariam de Oliueto feudum I. milicis:

## C V R I A.

Iccardus de Albito tenet de codem Comite Turtinum, quod est, sicut ipse dixit, seudum I.militis. & augmentum ei us miles I. Vnà inter fendum & augmentum obtilit milites II.& seruientes IV. Vnà sunt de servitio disti Comitis in Principatu de proprijs seudis milites CXXVIII. & augmentum sant milites CXXXI. Vnà inter proprium seudiam l'intertium, se augmentum sunt milites CLXIX. Et isti sont Barones huius Comitis, qui tenent de eo in Ducatu.

Hugo filius Acti tener de codem Comite in demanio Guar-

diam,& Monticellum,& Sanctum Felicem.

Riccardus de Monticello in fernicio, quod est, sicut dixis, seudum V. militum. & augmentum cius sunt milites VI. Vna inter seudum, & augmentum obsulit milites XII. & seruientes XII.

Hugo filius Acti tenet per misericordiam Regiam Guardiam, quæ est, sicut dixit, seudum III. militum, & cum augmento obtulit milites VI. Et nil aliud, tener de seudo, quod suit sum, nec de demanio, nec de servicio.

# Isti tenent de eodem Hugone filio Acti.

Dobertus de Rocca tenet de eo Oliuam, & Canale, quod est II.militum, & cius augmentum est militum II. Vnà incorfeudum, & augmentum obtulit milites IV. & seruientes IV.

Hoc propriùs debet scribi cum fratre suo. Tenet de codem Hugone Ripam Albam, & Montem Cylia, & Palatam, & Tanernas, quod est, sieut ipse dixit, seudum VI. militum & augmentum tum cius sunt milites V. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites XII. & seruientes XII.

Riccardus de Monticello tenetableo Monticellum & Sanchum Felicem feudum V.militum. & cum augmento X.& feruientes X.

Matthaus filius Inflasina tenet de eodem Hugone silio Aci Ciuitatem Campi Marini, & Casale Mirabellum, quod et sicut ipse dixit, seudum H.militum, & aliud dimidium seudum militum H. & augmentum eius sunt milites H. - & dimidius. Vnà inter seudum, & augmentum obtalit mil. V. & seruintes V.

### Isti tenent de eadem Iustasine...

R Iccardus filius Raul tenet de prædicta Instasine Aquamo Burranam, & Castellum Ionathæ, quod est, sieut ipse dikit, feudum I. militis & dimidij. & augmentum eius est miles I. & dimidius. Vnà inter feudum, & augmentum obtulit milites III. & seruientes III.

Berardus Fontesanus tenet de prædicta Iustasine Fontem Sanum, & Roccam Sassonam, quod est, sicut ipse dixit, seudum I. militis. & augmentum eius est miles I. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites II. Vnà sunt de proprijs seudis seruitij prædictæ Iustasine milites II. & dimidius. Vnà inter proprium seudum, seruitium, & augmentum sunt milites V. Vnà tam demanij, quàm seruitij prædictæ Iustasine sunt deproprijs seudis milites V. & augmentum milites V. Vnà inter seudum demanij, sernitij, & augmentum sunt milites X. & seruientes VIII.

Elias de Molifio tenet à prædicto Hugone Roccam Bannarij, quæ est feudum II.militum. Vnà inter feudum, & augmentum obtulit milites IV.& seruientes IV.

Riccardus filius Raulis tenet de eodem Hugone Collem, quod est seudum Limilitis pauperrimum, & cum augmento obtulit militem I.

Guillelmus de Sassana tenet de prædicto Hugone Guardiam cum Campo Claro seudum I militis. & augmentum milites II. Vnà inter seudum, & augmentum milites III. & seruientes III.

Manfridus Marchifius filius Hugonis Marchifij, & frater eius, tenent de eodem Hugone Lupariam, & Calcabuczam, quod est, ficut dixit, feudum III. militum. & augmentum eorum funt milites III. Vnà inter feudum, & augmentum obtulerunt milites VI. & feruientes VI.

Suillelmus frater eius tenet, sicut significauit Ab. Campum de Petra, quod est seudum I. militis. & cum augmento II. & seruientes II.

Raul de Petra tenet de codem Hugone Caccabonem, quæ est, sicut dixit, seudum I. militis pauperrimum. & cum augmento obtulit militem I. Vnà sunt de proprijs seudis seruitij prædicti Hugonis silij Aci milites XX. & augmentum sunt milites XVIII. Vnà inter seudum, seruitium, & augmentum sunt milites XXXVIII. Vnà tam demanij, quàm seruitij dicti Hugonis silij Aci sunt de proprijs seudis milites XXVII. & augmentum sunt

men-

SVB GVLIEL. II. REGE: 77
mentum milites XXIV. Vnà inter feuda demanij, seruit. & augmentum obtulit milites L.& seruientes XLVI.

#### ANGLONVM.

Villelmus de Anglono tenet de prædicto Comite Hugone Castellum Iudicis, & Montem Fortem, & Anglonum, quod est seudum VIII. militum. & cum augmento obtulit milites XVI. & seruientes XVI.

# Isti tenent de pradicto Gnillelmo de Anglono.

TAncredus de Ciuitella, & frater eius tenent de eodem Guillelmo de Anglono Ciuitellam, quæ est seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. & seruientes IV.

Ioczolinus de Caccabone tenet de prædicto Guillelmo Anglon quod est feudum II.militum. & cum augmento obtulie milites IV. & seruientes IV.

Robertus de Maccla, & fratres eius tenent de supradicto Guillelmo Macclam seudum I.miliris.

Gentilis Senebaldus tenet de eodem Guillelmo Castellum Nouum, quod est, vt dixit, seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.& seruientes II.

Gualterius Baronus tenet de eodem Guillelmo Castellum Larronem, quod est, vt dixit, seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes II.

Robertus de Guasto tenet de eodem Guillelmo Anglon. Guaflum, quod est, vt dixit, seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.& seruientes II.

Gualterius Bodanus tenet de eodem Guillelmo Capram Cottam, quod est feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes II. Vnà sunt de proprijs seudis seruitij prædicti Guillelmi de Anglono milites VIII. Vnà inter seudum, seruit. & augmentum sunt milites XVI. Vnà tambedemanij, quàm seruitij prædicti Guillelmi de Anglono cum augmento sunt milites XXXII. & seruientes XXXII.

## BARONES REGNI

## 78

#### CASTRVM PINIANVM.

I Vlianus de Castropiniano tenet in capite Castrum Pinianum, & Casale feudum V. militum. & de Spineto I. militis. & cum augmento milites XII. & seruientes XII.

# Isti sunt Barones eius.

La Vgo de Castropiniano tenet de Iuliano fratre suo in Ducatu Montem Ogeanum in demanio, & in seruitio Robertus frater suus tenet ab eodem Hugone vnum Castellum de Lino, quod totum, sicut dixit, est fendum II. militum. & augmentum eius milites II. Vnà inter seudum & augmentum obtulit milites IV. & seruientes IV.

# Isti tenent de pradicto Iuliano.

Obertus filius Guilduidi tenet de eo in Ferrara feudum.

I.militis. & augmentum eius I.miles. Vnà inter feudum & augmentum obtulit milites II.Vnà tam demanij, quàm feruitij prædicti Iuliani de proprijs feudis funt milites III.& augmentum funt milites III.Vnà inter feudum demanij, & feruitij,& augmentum obtulit milites VI. & feruientes VI.

Guillelmns filius Maynerij tenet in capite de Comite Hugone-Petinani, & Guardiam, quod est, sicut dixit, seudum II. militum. & augmentum sunt milites II. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites IV. & seruientes IV. Et subscribantur in isto alia seuda insimul, qua tenet in seuda antea.

Robertus Aualerius tenet à prædicto Comite Matricem, que est, sicut ipse dixit, feudum II. militum, & Collum Rotundum, & Archipresbyterum, & Albonam, quod est, sicut ipse dixit, seudum I. militis, & Ripam de Brittonis, & Castellum, quod est seudum I. militis. Vnå sunt de proprio seudo suo milites IV. & eius augmentum sunt milites IV. Vnå inter proprium seudum. & augmentum obtulit milites VIII. & servientes VIII.

## DE CVRIA.

Anfridus Marchisius tenuit de eo Campum de Prata, quod est, sicut ipse dixit, seudum I. militis . & augmentum eins est I. miles. Vnà inter seudum & augmentum obtulit milites II. & servicentes II.

Hugo de Rocca tenet de Domino Rege Campum Sinarconum, quod est, sicut ipse dixit, seudum I. militis. & augmentum eins est I. miles. Vnà inter seudum & augmentum obtu-

lit milites II. & sernientes II.

Goffridus de Petraualda tenet de Domino Rege Gambatesam, & Petram Valdam, & Nucium, quod est, sicut ipse dixit, seudum I. militis. & augmentum cius est I. militis. Vna inter seudum & augmentum obtulit milites II. & seruientes II. Et cum eo deputata est Ripitella.

#### SALCITVM.

Nfridus Cantalupus tenet de Domino Rege, vel Roberto, Salcitum, quod est seudum I. militis, & in seruitio tenet de eodem Roberto Roccam, & Castellum, & Cuastum, quod est, ve ipse dixit, seudum I. militis. & augmentum eius sunt mulites II. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites III. & seruientes III. Vnà sunt de proprijs seudis prouisionis prædicti Roberti Aualerij milites V. Vnà inter seudum, seruientem, & augmentum sunt milites X. Vnà tam demanij, quàm seruirij prædicti Roberti Aualerij sunt de proprijs seudis milites VIII & augmentum sunt milites IX. Vnà inter seudum demanij, & seruitij, & augmentum prædicti Roberti sunt milites XVIII.

Rogerius de Guasto tenet Petram Iohannis Ighizi,& Petram Arimanni, quod est, sicut ipse dixit, seudum dimidij militis. & augmentum eius dimidij militis. Vna inter seudum,& aug-

mentum obtulit militem I.

Raynaldus de Petrazbundante tenet de Domino Rege Campulum Letum, quod est, sicut ipse dixit, seudum I. militis. & augmentum eius I. miles. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites II. & seruientes II. & nune sicut significauit

Ab.

Rogerius de Molisio tenet de eodem Comite Pratellam, & Montem Petrilinpandum, quod est sendum III. militum, sicut ipse dixit. & augmentum eius sunt milites III. Vnå inter seudum, & augmentum obtulit milites VI. & servientes VI.

Odorisius filius Manef.tenet de eodem Comite Morronum, & Casam Tetelendam, quod est, sicut ipse dixit, seudum VIII. militum. & augmentum sunt milites VIII. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites XVI. & seruientes XVII.

Altruda vxor quondam Thalenasij tenez dodarium suum, Planesium, seudum I. militis . & cum augmento obtuliz milites

11.& seruientes II.

Matthæus tenet à Domino Rege Spotonasinam, quod est, sicut ipse dixit, seudum I. militis. & augmentum eius est I. miles. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites II. & seruientes II.

Guillelmus filius Manerij tenet de codem Comite Montem-Ventum, quod est, sicut ipse dixit, seudum I. militis. & augsnentum eius est I. miles. Vnà inter seudum, & augmentumobtulit milites II. & servientes II.

Robertus de Mignanello, ficur fignificauit Ab. tener Mignanellum, & Petram Frigam feudum I. militis. & cum augmento

II.& scruientes II.

Thomas de Piczuto, sicut idem signisicauit, tenet Piczutum—
seudum I. militis. & debet servire de I. milite cum corredo
Curiz, quod debet habere. Vna sunt de proprijs seudis servitij prædicti Comitis Hugonis de Ducatu milites LXXII. &
dimidius. & augmentum eius sunt milites LXXII. & dimidius. Vna inter seudum, servitium de Ducatu, & augmentum sunt milites CXLIV. & servientes CXXXVIII. Vna tam
demanij, quam servitij Ducatus, & Principatus prædicti Comitis Hugonis sunt de proprijs seudis milites CCXLVII. &
medius. Vna inter seudum demanij, & servitij Ducatus, &
Principatus prædicti Comitis Hugonis de Molisso sunt milites CCC CLXXXVI. & servientes DCV.

## Comes Robertus de Bonoherberge.

Omes Robertus de Bonoherbergo dixir, quòd tenet in... Principatu Capue in demanio Sessulam Paranam, qua feudum est VIII. militum. Et de parte sua dela Cerra, quod est feudum V. militum. & Marellanum, quod est feudum VII. militum. Vnà sunt de proprio seudo demanis sui milites XX. & augmentum cius sunt milites XX. Vnà inter proprium, seudum, & augmentum milites XI. & Balistaris II.

# Iste est Baro eius dem Comitis, qui tenet de eo.

Aynaldus Musca tenet de eo sendum III. militum. & augmentum eius sunt milites IV. Vnà inter sendum, & augmentum obtulit milites VIII. Vnà tam demanij, quàm sernitij prædicii Comitis Roberti sunt de proprijs seudis milites XXIV. Vnà inter seudum demanij, & seruitij, & augmentum sunt milites XLVIII. & villani II.

## Comes Riccardus de Aquila.

Omes Riccardus de Aquila dixit, quòd demanium suum de Caluo est seudum XX. militum, & Riardum est seudum I.militis. Vnà sunt milites demanis sui XXI. & augmentum sunt milites XXI. Vnà inter seudum, & augmentum sunt milites XLII.

# Ifti sunt Barones eins.

I Ohannes de Baios tenet feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II.

He&or de Thora tenet feudum II.militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Guillelmus Guauis tenet feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II.

Marinus de Capua tenet feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Amicus de Reumatrice tenet feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. L Raul

Raul de Aczia tenet seudum I.militis. & cum augmento obtulie milites II.

Simon Ioczolinus tenet feudum I.militis . & cum augmento obtulit milites II:

Guillelinus Blassauillanus tenet feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II.

Frater Guillelmi filij Blardini tenet feudum I.militis. & cumaugmento obtulit milites II.

Riccardus Brunellus tenet feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II.

Filius Vrst de Regina tenet seudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II.

Gloriosus tenet seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Filius Goffeidi Scalloni tenet feudum I.militis. & cum augmento obtalit milites II.

Manasses tenet seudum I.militis. & cum augmento obtulit II. Vnà de proprio seudo milites XVIII. & de addoamento XVIII. Vna inter seudum, & augmentum milites XXXVI.

## Abbas Cassinensis

OBtulit in magna expeditione milites LX. & seruientes CC.

### Comes Ionathas de Caleno.

Omes Ionathas, sicut ipse dixit, tenet de Principatu Capuz Calenum, quod est feudum XV. militum, & Ayrola, quod est feudum V. militum, & Sanctum Martinum, quod est feudum V. militum. Vnà sunt de proprio seudo demanis sui feuda militum XXIII. & augmentum eius sunt milites XXVII. Vnà inter seudum, & augmentum milites L. & seruientes L.

### Isti sunt Barones eiusdem Comitis Ionatha, qui tenent de eo in Principatu.

Oc tenet VVill.de Auenabulo, sieut dixit, de eodem Comite in Auersa seudum II. militum. & augmentum eius sunt III. milites. Vna inter seudum, & augmentum milites V. Hæc tenuit VVill prædictus de Auenabulo. & habet idem-Simon in seruitium seud. IX. militum, & augmentum eius IX.milites. Vnà inter feudum, & augmentum Simonis funt milites XVIII. Vnà inter demanium, & scruitium prædicti Simonis sunt de proprijs seudis milites XI. & augmentum sunt milites XII. Vnà inter demanium, & seruitium, & augmentum obtulit milites XXIII.

Isti tenent de Guillelmo de Auenabulo, sicut dixerunt idem Guillelmus, & Matthaus de Auenabulo frater eius.

Do Peregrinus tenet à Guillelmo de Auenabulo, ficut dixit, feudum I. militis: & cum augmento funt milites II. Ranl filius fordani tenet de prædicto Guillelmo feudum I. militis. & cum augmento funt milites II.

Guillelmus filius Vnfredi tenet feuda II. de eo. & cum aug-

mento obtulit IV.

Nicolaus filius Matthai de Monfici tenet de eodem Guillelmo feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. Et aliud feudum tenet in capite à Domino Rege.

Guillelmus silius Vinberti tenet de prædicto Guillelmo seu-

dum I.militis. & cum augmento funt milites II.

Aymarius de Neapoli tenet de eodem Guillelmo feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Pandulfus de Alysi renet de codem Guillelmo seudum I.mili-

tis. & cum augmento sunt II.

Petrus Cacapice Comestabulus de Neapoli tenet de eodem., Guillelmo de Auenabulo seudum I. militis, quod tenebat Guillelmus de Sancto Flaymundo, tenuerat Viueriis, sculicet ipse Guillelmus de Auenabulo clamauit, ipse Petrus Cacapice cum seudo suo seruiet in capite Domino Regi.

Robertus Ingressus, sicut ipse dixit, tenet de prædicto Comite.

Roccam de Albano, quod est feudum II. militum, & cum.

augmento obtulit milites IV.& seruientes X.

#### CVRIA.

BArtholomæus Burrellus, sient dixit Marius pater eius, tenet de eodem Comite totam terram, quæ suit Gregorii Pagani videlicet.

Landulphus de Aquino, sicut dixit, Atenulphus Casertanus, te-

. 2 net

net de codem Comite Albitum, & Camporam, & Guaranum Aquini, quod feuda X.militum. & cum augmento obtulit milites XX. & feruientes XXX.

Raynaldus Buccauitellus dixit, quòd tenet de eodem Comite-Ionatha Gallinaram, quod est feudum III. militum. & cumaugmento obtulit milites VI. & servientes VI.

Pandulphus tenet in Nucelleto in tenimentis Carinolæ feudum

H.militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Raynaldus Musca dixit, quòd tenet in demanio in Valle Argentia seudum IV. militum. & cum augmento obtulit milites XII.& seruientes C.& balistarios X.Et dixit, quòd XI.Valuassores eius, qui tenent de co XI. seuda militum, dabunt cum augmento milites XXII.

# Isti tenent de pradicto Raynaldo Musca.

Villelmus Fallarinus tenet de eo Roccam, quæ est feudum H.militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Fulco Cappellanus, & Robertus filius Scaldi tenent ab eodem.
Guillelmo feuda H.militum. & cum augmento obtulerunt
milites IV.

Roaltum, & Iordanus tenent à pradicto Guillelmo II. feudamilitum pauperrima, pro quibus cum augmento servient ambo. Vnà demanij, & servitij prædicti Raynaldi Musca sunt de proprijs seudis milites XXI. & augmentum sunt milices XXIV. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites XLIV. servientes C. & balistarios X.

### LAVRITVM. Curia.

Obertus de Lauro dixit, quòd tenet Laurum, quod est seudum, IV. militum. & augmentum eius sunt milites VI.
Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites, & seruientes X.

Landulphus Burrellus dixit, quòd tenet Strangulagallum, quod est feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Guillelmus de Monteforte dixit, quod tenet in demanio Monrem Fortem, quod est seudum II. militum, & quod tenet

Aucl-

SVB GVLIEL. II. REGE. 89

Auellinum, & Merculianum feudum III. militum, & de Forino cum hoc, quod tenet in Sarno, est feudum I. militis, & de Alico, Vnà funt feuda VII. & augmentum sunt milites VII. Vnà inter feudum, & augmentum obtulit milites XIV. & seruientes XV.

Goffridus eius filius, sicut dixit, tenet in Auersa seudum I. militis, & III. pauperes milites, habentes vnusquisque dimidium feudum. Vnà sunt seuda II. militum & dimidij & cum augmento obtulit milites V.

Balduinus Longauilla, sicut dixit, tenet in Auersa feudum I.mi-

litis. & cum augmento obtulit milites II.

Rogerius de Pede Larrone tenet in Auersa seudum I.militis . & cum augmento obtulit II.

Mattheus de Auenabulo dixit, quòd tenet in Auersa seudum.

H.militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Robertus Caramannus tenet de eo pauperrimum feudum. Vna funt milites V.

### DE EODEM PRINCIPATY. De Auersa.

Isti sunt milites, qui suerunt Raonis silij Raelis de Auersa.

Hygo de Salerno, sicut dixit, tenet feudum V. militum, & augmentum sunt V. milites. Vnà sunt inter feudum, & augmentum milites X.

Riccardus de Barolo tenet feudum IV.militum,& augmentum funt milites IV.Vnå inter feudum,& augmentum obtulit mi-

lites VIII.

Robertus de Abalita de Capua tenet feudum IV. militum, & augmentum funt IV. Vnà inter feudum, & augmentum obtulit milites VIII.

### CVRIA.

Zoffo de Graniano, sicut ipse dixit, tenet seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Raynaldus de Lilia, sicut ipse dixit, tenet feudum II. militum.

& cum augmento obtulit milites IV.

Raymus de Cziazza tenet feudum I militis, sicut ipse dixit, & cum augmento obtulit milites II.

Dro-

Drogus, sicut ipse dixit, tenet feudum I.militis . & cum augmento obtulit milites II.

Iohannes Bassi, sicut ipse dixit, tenet pauperrimum seudum I. militis. & cum augmento seruiet ipse.

Ieczolinus de Rocca, sicut ipse dixit, tenet seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Philippus Sancti Archangeli tenet feudum I.militis, sicut ipsedixit. & cum augmento obtulit milites II.

Raho de Cantalupo, sicut ipse dixit, tenet seudum I. militis. &

cum augmento obtulit milites II.

Landulphus de Manso, sicut ipse dixit, tenet seudum I, militis.&

cum augmento obtulit milites II.

Matthæus de Nuceria, sicut ipse dixit, tenet seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. Vnà sunt, qui sucrunt Rahonis filij Raelis de proprijs seudis, seuda militum XXVIII. & augmentum eorum sunt milites XXVI. Vnà inter proprium seudum, & augmentum sunt milites LIV.

Guillelmus Fallarinus tenet in dodario de demanio feudum II. militum, & in Valle Gaudij feudum dimidij militis, & augmentum eius est II. militum & dimidij. Vna inter feudum, & augmentum obtulit milites V.& seruientes XXX. & balista-

rium I.

Goffridus Quanantus dixit, quòd tenet in Auersa seudum I.militis, & hoc, quod tenet in Tuffo, seudum I.militis. & tenet interra sua Auersa III. pauperes milites. vnusquisque corumhabet dimidij seudum militis. Vnà sunt seuda militum III. & dimidij. & augmentum eius sunt milites IV. & dimidius. Vnà inter seudum, & augmentum milites VIII. & seruientes XV.

Iohannes de Valle dixit, quòd tenet in Auerfa, de Valle feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. & seruientes X.

Heruzus de Balicta, sicut dixit, tenet in Anersa seudum III. militum. & cum augmento obtusti milites VI.& seruientes XX.

Johannes Franciscus dixit, quòd tenet in Auersa seudum II.militum. & augmentum eius sunt milites III. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites IV.& seruientes X.

# Isti tenent de codem Iohanne Francisco.

TEruxus de Strathella tenet de eo pauperrimum feudum. I. militis. & cum augmento obtulit militem I.

Riccardus de Capistrello tenet de eo quoddam pauperrimum

feudum. & cum augmento serniet ipse.

Vxor Girardi Capudafini tener de eo pauperrimum feudum.& cum augmento obtulit militem I. Vnà demanij, & seruitij prædicti Iohannis Francisci, sicut dixit, de proprijs seudis milites V.& augmentum funt milites V. Vnà inter feudum demanij,& feruitium,& augmentum obtulit milites VII. & pedites armatos X.

Petrus Girardi dixit, quòd tenet in Auersa feudum II. militum.

& cum augmento obtulit milites IV.& feruientes X.

## Mi tenent de codem Petro.

TEnricus Tiphoniæ tenet de eo pauperrimum feudum. & 1 cum augmento obtulit militem I.

Raul de Casaluccia tenet de eo seudum pauperrimum. & cum

augmento obrulit militem I.

Matthaus Peregrinus tener de prædicto Petro feudum pauperrimum. & cum augmento obtulit militem I. Vna tam demanij,& seruitij prædicti Petri Gerardi sunt de proprijs seudis milites V. & augmentum sunt II. Vna inter feudum, & augmentum obtulit milites VI.& fernientes X.

Leonardus Sorellus, sicut dixit, tenet in Auersa feudum II. militum. & augmentum eius sunt milites II. Vnà inter feudum,

& augmentum obtulit milites IV.

## Isti tenent de prædicto Leonardo Sorello.

NIcolaus Sanctæ Agathæ tenet de eo feudum I. militis. &

cum augmento obtulit milites II.

Robertus filius Raonis tenet de eodem feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. Vnà demanij, & seruitij prædicti Leonardi sunt de proprijs feudis milites IV.& cum augmento obtulit milites VIII.

Guil-

Guillelmus de Pinzono, sicut ipse dixit, tenet seudum II. miletum. & cum augmento obtulit milites IV.

Matthæus de Monte, sicut dixit, tenet seudum II, militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Et vnum feudum tener de Guillelmo de Auenabulo, sieut ipse Guillelmus dixir.

Americus de Maloleone dixit, quòd tenet in Auersa seudum I. militis & dimidij. & cum augmento obtulit milites 111.

### CVRIA.

Villelmus de Fraymundo Iuuen.dixit, quòd tenet in Aucr-fa feudum III.militum, & augmentum eius funt milites III. Vnà inter feudum, & augmentum obtulit milites VI.

### Istitenent de eo.

Alentinus tenet de eo pauperrimum feudum I. militis. & cum augmento obtulit militem I.videlicet se ipsum.

Robertus de Auenabulo dixit, quòd tenet feudum I. militis & dimidij. & cum augmento obtulit mil.III.

Vnfridus de Ribursa dixit, quòd tenet feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II.

Robertus de Lacernatenet pauper seudum, & serniet ipse.

Ieczolinus de Rocca dixit, quòd tenet in terra Auersa pro nepote suo feudum III.militum. & cum augmento obtulit milites VI.& fermientes XX.

Riccardus de Rocca tener Cautillonum, quod, sicut ipse dixit, est feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites I I.

# Isti tenent de codem leczolino.

C Villelmus Lombardus tenet de eo pauperrimum feudum I.militis. & cum augmento obtulit I.

Niel tenet de eo pauper feudum I. & cum augmento obtulit militem I. Vnà demanij, & seruitij prædici Ieczolini sunt de proprijs seudis milites V.& augmentum sunt milites III.Vnà inter feu dum, & augmentum obtulit milites VIII.

Gualterius de Molino dixit, quòd feudum suum est de Cicala-

### SVB GVLIEL. II. REGE.

militum XV. & in Auersa-II. militum. & augmentum eius sunt milites XVII. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites XXXIV.& sernientes CXX.

### Isti tenet de eo.

Offridus Scallonus tenet de eo in Auersa seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Philippus de Centuro tenet de co in Auersa seadum I. militis. & cum augmento obtulit militem I.

Vxor Fulconis de Petrara tenet de eo feudum I, militis. & cum augmento obtulit milites II.

Raul de Capua tenet de eodem Gualterio de Molino feudum.

I.militis. & cum augmento obtulit mil. H.

Ascutinus de Matalono renet de eo in Matalono seudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II.

Guitlelmus titius Angerij tenet de eo in Rapara feudum I.militis. & cum augmento obtulit militem I.

Raynon de l'osardis tenet de eo in Aucerna feudum I. militis. & cum augmento obtulir milites II.

Riccardus Delliæ tenet de eo in Laterna seudum I.militis, & in Auersa seudum I.militis.

### CVRIA.

T Carbonus tenet de eo pauper feudum militis. & cumaugmento obtulit ipse R. milites V. Vna demanij. & seruitij prædicti Gualterij de Molino sunt de proprijs seudis milites XXVIII. & cum augmento intertotum obtulit milites LIV. & seruientes CXX.

Iohannes Cacapice, ficut ipfe dixit, tenet in Auerfa feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Altenulphus, & Ligorius fratres prædicti Iohannis Cacapice, ficut dixerunt, tenent in Auerfa feudum II militum. & cum augmento obtulerunt milites IV.

Petrus Cacapice, frater Alexandri Cacapice, Comestabulus Neapolis tenet in tenimento Auersa in Casali Pareta toudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II. Quod seudum prius tenuerat de Guillelmo de Auenabulo, & nunc tenet in capite de Domino Rege.

M CA-

### CAPVA.

Aul filius Guillelmi de Capua dixit, quòd demanium foum est, quod tenet in Capua, seudum IV. militum, & in Theano, & in Octaiano, & in Fellino tenet seudum II. militum.& cum augmento obtalit milites XII.

# Isti sunt, qui tenent de eo in Capua.

Obertus de Camprana tenet de eo fendum II, militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Iohannes Gallu in capite tenet de co seudum I militis. & cum

augmento obtulit milites II.

Ofmenus tener de eo fendum I.militis. & cum augmento ob-

tulit milites II.

Tancredus Belle tenet de eo feudum I.militis.& cum augmento obtulit milites II. Vnà demanij, & seruitij prædicti Kaulis filij Guillelmi sunt de proprijs scudis milites XI.& cum augmento obtulit XXII. milites.

Et dixit ipse Raul filius Guillelmi, quòd non tener plus. Verùm Dominus noster Rex præcepit Ebolo Camerario, vt inquirat si plus tenet, qu'àm dixit, capiat illud ad opus Cyrix. & quia mendacium dixit in Curia, faciat inde iustitiam Curiæ.

Iohannes Frater tenet de Caianello feudum II.militum.& cum

augmento obtulit milites IV.& seruientes X.

Landulphus Comes Palatij tenet feudum II.militum . & cum augmento obtulit milites IV.& feruientes X.

Dalphinus tenet de codem Pandulpho pauper feudum I. mili-

tis. & cum augmento obtulit militem I.

Landulphus frater Manionis tenet feudum I. militis. & cum.

augmento obtulit milites II.& seruientes XX.

Isti sunt de quibus debet inquirere Ebolus Camerarius, qui non venerunt ad exercitum, qui debent seruire Domino Regi,ficut melius possunt, quia pauperes sunt.

Guaferius de Capua. Iohannes de Barone.

Actenulphus de Patritio. Gurfirardus.

Raynerius filius Pandulphi. Landulphus de Patritio. Johannes filius Henrici. Vxor Landinulphi Ranatij.

Riccardus Gussitilphus.

Asche-

Aschetinus filius Roberti tenet seudum Madaloni I. militis.&

cum augmento obtulit milites II.

Raul filius Guillelmi, sicut dixic Ebolus Camerarius, tenet in. Madalono feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II. Vnà sunt de proprijs seudis de Madalono milites IV. & cum augmento obtulit milites VI.

#### DESVMMA.

L Odicius, sicut dixit, Ebolus Camerarius, tenet in Summa, feudum I militis, & augmentum eius est I miles. Vaà inter feudu n,& augmentum obtulit mi ites II.

Riccardus filius Girardi, sicut dixit Ebolus Camerarius, tenet feudum I.militis in balio, quod fuit Roberti de Messa. & cum augmento obtulit milites II. Vuà funt de Summa milites VI.

Goffridus Angeuinus tenet de feudo, quod tenuit Aignes vxor Raonis filij Raelis, fendum I. militis: & de fendo, gnod tenuit Landulphus Carazzus tenet feudum I. militis, & de feudo, quod tenuit Hugo de Pino tenet feudum I.militis. Vnå funt de proprio feudo milites I.I. Sed, quia pauperrima funt feuda, cum augmento obtulit milites III.

Goffridus Rubeus tenet feudum I.milites, & augmentum eius est I.miles. Vnà inter feudum, & augmentum obtulit mili-

tes II.

Raho Lambardus tenet duo pauperrima feuda. & cum augmento obtulit milites II.

Aruon de Cornay tenet pauperrimum feudum I.militis.& cum augmento obtulit militem I.

Iohannes de Bonohomine non habet feudum integrum, sed cum augmento obtulit militem I.

Bernardus tenet dimidij feudum militis, & augmentum eius est dimidius miles.

Guillelmus filius Iohannis de Thiano tenet feudum I.militis in Thiano, quod fuit Iohannis de Baranello. & cum augmento obtulit milites II.

Robertus filius Iohelis tenet dimidij feudum militis. & cum augmento obtulit militem I.

Alexander de Catinello tenet dimidij feudum militis. & cum augmento obtulit I.

> M Odo

Odo de Marzano tenet villanum. & cum augmento obtulife ipfum.

Robertus de Nuceria tenet dimidij feudum militis, & cum aug-

mento obtuit militem I.

Ionathas tenet dimidi) feudum militis, & angmentum eius est dimidium feudum. & obtalit militem I.

### DE SVESSA.

Mieus de Reumatrice, sieut dixit tenet in Suessa seudum II militum. & in Magdalono seudum I. militis. & de seudo Pontiscurui, & Sugij ab iudicio Curiæ recuperanit apud Potenciam, quod est, sieut ipse dixit, seudum I. militis. Vnà sunt de proprio seudo suo milites IV. & augmentum siint milites IV. Vnà inter seudum, & augmentum milites VIII.

Hernæus de Polico, sicut dixit, tenet in Suessa feudum III. mili-

tum.& cum augmento obtulit nutitos VI.

Actenulphus Cafertanus, sicut dixic, tenet in Suesia seudum 1. militis. & cum augmento obtulit milites IV.

Senebaldus, sicut dixit, tenet in Suessa feadum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Robertus de Scalca, sieue dixit, tenet pauper seudum I militis. & cum augmento obtulit seipsum.

Gualterius de Carta, sicut dixit Ebolus Camerarius, tenet seudum II militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Traymundus Guallardus, sicut dixit Ebolus Camerarius, tenet in Suesta seudum pauperrimum I.militis. & cum augmento obtulit seipsum.

Teni, sient dixit Ebolus Camerarius, tenet in Suessa seudum I.

militis. & cum augmento obtulit II.

Gualterius de Monco, sicut dixit Ebolus, tenet seudum I. militis pauperrimum. & cum augmento obtulit se ipsum.

Rao filius Hugonis, sicut dixit Ebolus Camerarius, tenet pauper seudum i militis. & cum augmento obtulit se ipsum.

Robertus de Regina,sicut dixit Ebolus Camerarius, tenet pauper seudum I.militis, & cum augmento obtulit se ipsum.

Goffridus de Maranula, ficut dixit Ebolus Camerarius, tenet pauper feudum I.militis. & cum augmento obtulit se ipsum. Johannes de Paulo, sicut dixit Ebolus Camerarius, tenet pauper

feu-

feudum I.militis. & cum augmento obtulit se ipsum.

Massanes, sicut dixit Ebolus Camerarius, tenet pauper sendum I.militis. & cum augmento obtulit se ipsum.

Iohannes Amalphitanus, & Lando Confanus, ficut dixit Ebolus, tenent pauper feudum I. militis. & cum augmento obtulerunt Limilitem.

#### ROCCA MONTIS DRAGONIS.

B Anil Tapardus, sicut ipse dixit, tenet in Rocca pauper seudum I. militis. & cum augmento obtuit milites II.

Paldo de Salerno, sicut dixit Ebolus Camerarius, tenet feudum pauper in Rocca. & cum augmento obtulit se ipsum.

Petrus de Rustico, sient dixit Ebolus Camerarius, tenet in Rocca pauper feudum I. militis. & cum augmento obtulit se ipfum.

Riccardus filius Iohannis, sicut dixit Ebolus, tenet feudum pau-

per I.militis. & cum augmento obtulit se ipsum.

Romaus filius Fredi, sicut dixit Ebolus Camerarius, tenet in. Rocca feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Iohannes filius Melis, sicut dixit Ebolus Camerarius, tenet in. Rocca I, pauper feudum militis. & cum augmento obtulit se ipsum.

Elias, qui habet filiam Rustici, tenet in Rocca pauper feudum.

I.militis. & cum augmento obtulit se ipsum.

Beatrix vxor Paldi Cerronis tenet in Rocca dimidij feudum.

militis.& cum augmento obtulit militem I.

Nouellonus de Bussono, sicut ipse dixit, demanium suum de Ci- De Comiperane eit feudum X.militum, & de Alfacauda feudum III. tatu Alis militum, & de Parano feudum V. militum, & de Pede Montis feudum II. militum, & de Penta feudum II. militum, et Quarteria Sancti Iohannis feudum I.militis. Vnà sunt de demanio suo XXIII. milites. & augmentum eius sunt milites XXVII. Vnà interfeudum, & augmentum sui demanij milites L.& seruientes LX.

# Isti tenent de eo.

Vimundus de Bussono tenet de prædicto Nouellono Mar-zanum, quod est, vt ipse dixit, seudum II. militum, & Roccam, quæ est feudum I. miliris. & cum augmento obtulit milites VI. & servientes XX. & idem Guimundus de Bussono tenet in Alifia à Domino Rege feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Robertus filius Lisciæ tenet ab eodem Nouellono Ioham, Lisiam, & Bagnanum, & Cortesanum, quod est feudum IV.mi-

litum. & cum augmento funt milites VIII.

Riccardus Auenante tenet ab eodem Nouellono Saranum, quod est, vt ipse dixit, feudum I. militis. & cum augmento sunt milites IV. Vnà sunt de proprio seudo seruitij prædicti Nouelloni milites X. Et feudi, ac feruitij augmentum milites XX.& seruientes XX. Vnà tam demanij, quàm seruitij prædi-&i Nouelloni sunt de proprijs seudis milites XXXIII. & augmentum sunt milites XXXVII & inter totum sunt milites LXX.& seruientes LXXX.

Comes Malcerius dixit, quòd demanium suum totum, quod tenet in Alifia est XX. militum, & de Præsentiano seudum. IV.militum,& de Penta feudum II.militum, & de Mignano fendum V.militum. Vnà sunt de demanio prædicti Comitis feudum XXXI. militum, & augmentum eius sunt milites XXXIX. Vnà inter feudum, & augmentum obtulit milites LXX.& feruientes CL.

# Isti sunt, qui tenent de eo.

Polido de Thora,sicut dixit, tenet medietatem Concx,quod est feudum I. militis,& Thoram, quod est feudum II. militum. Et de hoc, quod tenet in Rocca, & in medietate Casalis feudum Limilieis. & cum augmento obtulit milites VIII. & scruientes L. Vnà sunt de proprijs seudis seruitij prædicti Comitis milites VIII.& cum augmento funt milites XVII. Vnà tam demanij, quam seruitij Comitis Malcerij sunt de proprijs feudis milites XXXIX.& augmentum eius sunt XLVII.

Vnà

Vnà inter feuduin, & augmentum demanij, & seruitij prædicti Comitis sunt milites LXXXVI. & seruientes CCL.

#### ROCCA ROMANA.

A Ndreas de Roccaromana, sicut dixit Nicolaus Frascenel. lus, demanium suum de Rocca Romana est seudum III. militum. & de Petra Mellaria seudum IV. militum, & de Sancto Felice seudum II. militum, & de Petra seudum V. militum: quæ sint inter omnia seuda militum XIV. & cum augmento obtulit milites XXX. & seruientes L.

Robertus de Molino, sicut ipse dixit, & Sansonus, demanium fuum in Arpaia est feudum II. militum, & in Ceruinaria feudum II.militum. & cum augmento obtuste milites VII. & feruientes XV. & idem Robertus debet significare Curiz il-

los, qui tenent de eo.

Robertus de Principatu, sicut dixit Ganzolinus, seudum, quod tenet in Auersa in demanio, est seudum XIII. militum, & inferuitio habet seudum XIV. & cum augmento obtulit intertotum milites LV.

#### COMITATUS CASERTAE.

Omes Robertus de Caserta dixit, quòd demanium suum de Caserta est feudum XI, milicum, & de Morrone seudum IV. militum, & de Meliczano seudum I. militis, & de Bublano, & de hoc, quod tenet Nicolaus Frascenellus in Telesia, & de Gurupato seudum III. & de eo, quod addidit ei Dominus Rex in Telesia, seudum IV. militum. Vt in Valle Comanatenet Fontanam, quod est seudum II. militum, & de Arpino seudum VII militum, & de Monte Nigro seudum II. militum. Vnà sunt de demanio prædicti Comitis seuda militum XXXIV. & augmentum eius sunt milites XLII. Vnà inter seudum, & augmentum demanij sunt milites LXXVI. & seruientes CC.

## Isti tenent de prædicto Comite.

I Ohannes Garardus Camerarius, sicut dixit Nicolaus Frascenellus, tenet de Raiano seudum II.militum, & de Tranquillo quillo feudum II.militum, & de Paterno feudum I. militis, & medietatem Pulianelli feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites X. & feruientes XL.

Philippus de Auenabulo tenet à prædicto Iohanne Garardo Albuaneilum, quod est feudum I militis. & cum augmento obtulit milites II.

Vmfridus filius Simonis tenet de prædicto Comite Roberto medietatem Ortellæ, quod est feudum I. militis. & in Valle Gaudij feudum I. militis. & in seruitijs tenet in Scruzano feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites VI.

Riccardus de Barolo, sicut ipse dixit, tenet de eodem Comitomedietatem Ortellæ, quod est seudum I.militis. & cum aug-

mento obtulit milites II.

Iohannes de Valla, sicut dixit, tenet in Valla de eodem Comité feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. & feruientes X.

Guntardus, sicut dixit, tenet de prædicto Comite Ioham, quod est seudum II. militum, & de Comestella seudum I. militis. & Tassonus tenet de eodem Guntardo in seruitio seudum dimidij militis, de quo seruinit. ipse Tassonus, & prædictus Guntardus obtulerunt cum augmento milites IX. & seruientes L. Vnà sunt de proprijs seudis seruitij prædicti Comitis Roberti seuda militum XVI & augmentum eius sunt milites XXXIII. & seruientes C. Vnà tam demanij, quàm seruitij prædicti Comitis Roberti sunt de proprijs seudis milites L. & augmentum sunt milites LVIII. Vnà inter seudum demanij, & seruitij, & augmentum obtulit milites CIX. & seruientes CCC.

Guillelmus de Montefusculo tenet demanium in Draconefeudum VII.militum, & de Bala II.militum, & de Pontelatrone, & de Monte Nigulo seudum V.militum, & de Squilla seudum II.militum. Que sunt inter totum seudum militum XVI. & augmentum eius milites XXX inter seudum, & augmentum demanis sui milites XXXVI. & seruientes LX.

Alexander frater eins tenet ab eo Saxum, quod est feudum I.

militis.& cum augmento obtulit milites II.

Manaslæns tenet de co Formicam, quæ est feudum I.militis. & cum augmento milites II. Vnà sunt de proprio seudo prædiài Guillelmi milites II. & cum augmento milites IV. Vnà tam demanij, quam seruitij prædicti Guillelmi Montisturduli sunt cum augmento milites XL. & seruientes XL.

Guimundus Russus, sicut dixit, tenet Alianum, quod est seudum III. militum, & in summa seudum I. militis. & de hoc, quod tenet in Auersa, seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites XII. & seruientes XXXII.

#### 1sti tenent de eo.

Vintaualla tenet de eodem Guimundo pauper feudum. & cum augmento obtulit se ipsum.

Robertus de Lipano tener de eo pauper seudum. & cum aug-

mento obtulit se ipsum.

Iohannes Guillelmi tenet de eo pauper feudum. & cum augmento obtulit se ipsum. Vnà demanij, & seruitij prædicti Guimundi sunt cum augmento milites XV. & seruientes XXXII.

Guillelmus de Sancto Fraymundo, sicut dixit, tenet in demanio Limatam, quæ est seudum II. militum, & de Guardia seudum II. militis, & de Cerreto seudum III. militum, & de Finicella-seudum II. militum. Vnà sunt de proprijs seudis demanij sui seuda militum X. & augmentum eius sunt milites XVIII. Vnà inter seudum, & augmentum demanij sui obtulit milites XXVIII. & serujentes L.

Raymus de Caiatia, sicut dixit filius eius, tenet in Caiatia feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Barensonus, ficut dixit Iohannes de Scaczano homo eius, tenet in demanio Albignanum, quod est feudum III. militum, & tenet in tenimento Caiatiæ Roccam de Bellomonte, quæ est feudum IV. militum. & cum augmento obtuit milites XIV.

#### BARONIA FENICVLI.

Xor Philippi de Capua, sicut dixit Ioczolinus, tenet Strangulagallum, quod est fendum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Thomasius de Feniculo dixit, quòd demanium suum de Feniculo est seudum II.militum, & de Turrecusa seudum II.militum, & de Pellomilitum, & de Castello Porone seudum I.militis, & de Pellomilitum,

N

## BARONES REGNI

93

la fendum II.militum. & in Valle Gaudij feudum I. militis, & de Tribus Palatijs feudum II.militum. Vna sunt de proprio fendo demanij prædichi Thomasij milites X. & angmentum eius milites XIV. Vna inter feudum, & augmentum obtulit milites XXVIII. & servientes XV. & balistarium I.

# Isti tanent de co.

Villelmus de Rampano, sieut dixit, tenet de codem Tho-. masio Pontem, quod est feudum III. militum, & de Casalatore seudum I.militis. & cum augmento obtulit milites VIII. & servientes X.Vnà demanij, & servitij prædicti Thomasij cium augmento sunt milites XXXII. & servientes XXIV.

Raul filius Iugolfi dixit, quod tenet in Valle Gaudij feudum I. milicis & dimidij, & cum augmento obtulit milites III.

#### MONS SARCVLVS.

Eo de Baro, ficut dixir, tenet feudum dimidij militis in, Monte Sarculo. & cum augmento obtulit militem I. Robertus de Montesarculo dixit, quòd tenet in Monte Sarculo feudum dimidij militis. & cum augmento obtulit militem I.

#### MILITES DE TOCCO.

A Dam de Tocco, sicut dixit, tenet in Tocco seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Stultus, sieut dixit Vgolecta, tenet in Tocco feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.

Achilles, sicut dixit prædictus Vgo, tenet in Tocco pauper seudum, & cum augmento obtulit militem 1.

Vgolecta tenet pauper feudum in Tocco. & cum augmento obtulit se ipsum.

Petrus Rauelli,sicut ipse dixit, tenet in Tocco seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.

Raynonus de Prata filius Vgonis, filij Arnaldi dixit, quòd tenet in demanio Sanctum Angelum, quod est feudum III. militum, & de Prata, quod est feudum II. militum, & de Tino, quod SVB GVLIEL. II. REGE. 99 quod est feudum I.militis. & cum augmento milites XV. obtulit, & seruientes XX.

# Iste tenet de eo.

PAldus de Zurbano tenet de eo Zurbanum, quod est, sicut ip se dixit, seudum I. & cum augmento obtulit milites II. Vnà tam demanij, quàm seruitij prædicti Rahonis sunt cum

augmento milites XVIII.& seruientes XX.

Goffridus de Gallutio dixit, quòd tenet Gallutium, quod est feudum II.militum,& de medietate Concæ, quod est seudum I.militis,& Garrunum, quod est seudum I.militis. Et hoc, quod tenet ab eo Petrus Girardi apud Caspolum, & de hoc, quod ipse Goffridus in Mosino obtulit milites VIII. & seruientes L.

# COMITATUS FUNDANUS.

R Iccardus filius Goffridi de Aquila, & mater eius Adelitia, ficut dixerunt, tenent Traiectum, quod est feudum VII. militum, & Itrum seudum II.militum, & Suggium, quod est feudum II.militum. Speluncam, qua est seud. II.militum. Fundos, quod est seudum VIII.militum. Monticellum, quod est seudum II. militum. Pastinam, qua est seudum III. militum, & Vallem de Cors-, quod est II.militum, & Imulam., quod est II.militum. & in Gaieta tenet seudum III.militum. & in Pontecuruo tenet seudum dimidij militis. Vnà sunt dedemanio prædicti Riccardi filij Comitis Gossiridi XXXIV. milites & dimidius. & augmentum eius sunt milites XLVI. & medius. Vnà inter seudum, & augmentum demanij sui obtulit milites LXXX. & seruientes CLXX.

# Isti tenent de pradicto.

Vlianus de Iuntura, sicut dixit Guillelmus, tenet ab eodem\_v.milites, & Lupicam, quæ est seudum IV. militum. & cum augmento obtulit milites— & seruientes XXX.

Girardus de Argento dixit, quòd tenet de codem Riccardo feudum II.militum, & in Traiccto feudum I.militis. & cum

angmento obtulit milites VI.

Actenulphus de Spinor, sicut dixit silius eius, tenet ab codem Riccardo in demanio Spinum, quod est feudum I. militis & dimidij, & in Traiecto feudum dimidij militis. & cum augmento obtulit milites IV.

Andreas de Pofo, sieue dixit, tener de eodem Riccardo Ambrifem, quod est teudum I militis & dimidij, & in Itro seudum I militis & dimidij. & cum augmento obtulit milites V.

Ray naldus Baccauitellus dixit, quod tenet ab eodem Riccardo sanctum Iohannem, quod est feudum I.militis, & in tenimento Reumatricij feudum I.militis. & cum augmento obtuht milites IV.

Raul de Carea, sieut dixit, tenet de eodem Riccardo Campellum, quod est feudum I.militis, & in Traiecto fendum I.militis, & in Campo de Mola feudum dimidij militis. & cumaugmento obtulit milites V.

Kaynerius de Maranula eum fratribus suis, sient dixit Riceardus de Spino, & Palacesius, tenet in Maranula seudum I mili-

tis. & cum augmento obtulit milites II.

Actenulphus frater prædicti Raynerij, ficut dixit Guillelmus Marauula,tenet in Maranula feudum Limilitis, & in Itro feudum Limilitis. & cum augmento obtulit milites IV.

Guitiredus frater eins, sieut dixit, tenet in Maranula seudum I.

militis. & cum augmento obtulit milites II.

Vmfredus de Carta, sicut dixit, tener ab eodem Riccardo in., Campo de Melo seudum Lmilitis. & cum augmento obtulit militem I.

Riccardus de Monteficcato, ficut dixit, tenet de codem in Traiesto feudum II. militum. & cum augmento obtult milites IV.

Gibrandus dixit, quòd tenet de eodem Comite Riccardo in Aquauiua fendum dimidij militis. & cum augmento obtulit militem I. Vnà de proprijs feruitijs prædicti Riccardi filij Comitis Gosfridi de Aquila sunt de proprijs fendis feudamilitum XXVIII. & dimidij. & augmentum sunt milites XXX. & dimidins. Vnà inter seudum, & augmentum seruitij obtulerunt milites LX. Vnà tam demanij, quàm seruitij prædicti Riccardi filij Comitis Gosfridi de Aquila sunt de proprije seudis milites LXIII. & dimidius, & augmentum sunt

mi-

milites LXXVI. Vnà inter totum obtulit CXXXIX. & seruientes CC. Et si necesse suerit in maritima eorum, vel in partibus ipsis habebit in partibus illis prædicus Riccardus milites, & pedites vltra promisso quot quot habere poterit.

## DOMINI DE AQVINO.

Aynaldus de Aquino dixit, quòd tenet à Domino Rege in demanio Roccam Siccam, quod est seudum III. militum, & hoc, quod tenet in Insula, & Casali Cantalupi, & tertiam partem Aquini est seudum III. militum. & cum augmento obtulit milites XVIII. & servientes XX Et hoc, quod tenet in Valle Cuni est seudum III. militum.

Landulphus de Aquino, ficut dixit Atenulphus Casertanus, tenot à Domino Rege Septem Fratres, quod est seudum III.militum, & octauam partem Aquini, quod est seudum I.militis.

& cam augmento obtulit milites VIII.

Actenulphus de Vicoalbo, sicut dixit, tenet Vicum Album, quod est feudum II. militum, & Postam, quæ est seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites VII.

Roffridas de Infula, et nepos eius, sicut dixerunt, tenent Infulam, & Castellucium, quod est seudum IV. militum. & cum

augmento obtulerunt milites VIII & seruientes X.

Raynaldus Buccanitellus, sicut dixit, tenet in Insula feudum II. militum, & de Quarterio Aquini feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites VIII. & seruientes X.

#### De Iustitia Comitis Boamundi.

#### DE DVCATV.

Omes Boamundus Manupelli, sicut dixit, tenet in demanio in Balba Paperum cum suis pertinenrijs, quod est seudum III. militum, & in Theta zenet Toccum, quod est seudum III. militum, & Cantalupum, quod est seudum I. militis, & Caramanicum, quod est seudum III. militum, & Sanctum Angelum, quod est seudum II. militis, & Roccam Murici, quod est seudum II. militum, & Monupellum, quod est seudum IV. militum, & Angenum, quod est seudum II. militis, &

Roc-

Roccam Montis Plani, quod est seudum II. militum, & Faram, quod est seudum II. militum, & Sanctum Angelum in Trisinio, quod est seudum II. militum, & Præturam, quod est seudum II. militum, & Laconiam, quod est seudum II. militum, & Casulam, quod est seudum II. militum, & Casulam, quod est seudum II. militum, & Altinum, quod est seudum II. militum, & Roccam Scaragnam, quod est seudum I. militis, & Cominum, quod est seudum I. militis, & La Pennam, quod est seudum II. militum. Vnà de propriss seudis demanis prædicti Comitis Boamundi sunt milites XXXVI. & augmentum eius sunt milites LVI. Vnà inter seudum, & augmentum demanis prædicti Comitis Boamundi obtulit milites XCII. & sernientes CC. Et si necessitas suerit in parenbus illis vitra hos, quos promisit, dabit quot quot habere poterit.

# Isti tenent de pradicto Comite Boamundo.

Riccardus Trogisij, sicut dixit, tenet ab eodem Comite Sandum Valentinum, quod est seudum III. militum, & Abortinum, quod est seudum III. militum, & Sandum Vitum, quod est seudum II. militum, & Montapolum, quod est seudum III. militum, & Montapolum, quod est seudum III. militum, & Montapolum, quod est I. militis. & Piczum Corbarum, quod est II. militum. Vnà sunt seuda militum prædicti Riccardi Trogisij XIV. & augmentum eius sunt milites XVI. Vnà inter seudum, & augmentum demanij sui obtulit milites XXX. & servientes XL.

# Isti tenent de præditto Riccardo Trogisii.

Villelmus frater eius, sicut dixit ipse Riccardus, tenet des eodem Paternum, quod est seudum II. militum, & Picermum, quod est I. militis, & Lucum, quod est I. militis. Vnà sunt milites IV. & cum augmento obtulit milites VIII. & seruientes XXII.

#### ABBATIA SANCTI IOHANNIS IN VENERE.

M Accabæus, sicut dixit ipse Riccardus, tenet de eodem\_sanctum Martinum, quod est seudum II. militum, &c

Cafacandidellam, quod est feudum I. inilitis. & cum augmento obtulit milites VI.& serujentes XX.

Marsilius frater iam dicti Riccardi, sient dixit idem Riccardus, tenet de eo Archem, quod est feudum II. militum. & cum

augmento obtulit milites IV.& seruientes XII.

Raynaldus, & Raul, sicut dixit ipse Riccardus Trogisij, tenet de eo Turrem, quod est feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. & servientes VI. Vnà sunt de proprijs seudis servitij prædicti Riccardi Trogisij milites XI. & augmentum seius sunt milites XI Vnà inter seudum, & augmentum servitij prædicti Riccardi sunt milites XXII. Vnà demanij, & servitij prædicti Riccardi Trogisij sunt de proprijs seudis milites XV. & augmentum eius sunt milites XXVII. Vnà inter seudum, & augmentum demanij, & servitii obtulit milites LII. & servites CL. & si necessitas suerit in partibus illis quot quot habere poterit.

Raul de Paliano, sicutipse dixit, tenet de prædicto Comite.

Boamundo in Penne, Poczanum, & Repagacum, quod est feudum I.militis,& in Planella seudum I. militis. Vnå seuda militum IV. & augmentum ejus sunt milites VI. Vnå inter seudum, & augmentum obtulit milites X. & seruien-

tes XX.

Filij Maynerij de Palena, sicut ipse dixit, tenent de prædicto Comite Montem Granarum, quod est seudum I. militis, & Pratam, quod est seudum II. militium, & Ciuitellam, quod est seudum II. militim, & Roccam Vberti, quod est I. militis, & Roccam de Romanico, quod est I. militis. Vnà sunt seuda militum VIII. & cum augmento obtulerunt milites XVI. & servientes XXX. Et si necessitas sucrit vltra promissium quot quot habere poterint.

Riccardus de Padula, ficut dixit Comes Boamundus, tenet de eo in Penne Planellam, quod est feudum II. militum, & Pulianum, quod est feudum I.militis, & Ciuitellam, quod est feudum I.militis, & Casam Vererem, quod est I.militis. Vnà sunt milites V. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites X.& servientes XX.

Oderisius filius Berardi de Quadris dixit, quòd tenet de codem Comite Palumbarum, quod est feudum II. militum, & Caprasiccam, quod est II. militum, simul cum Gussitulo. Vnà sunt

# 104 BARONES REGNI

milites IV. & augmentum eius sunt milites IV. Vna inter seudum, & augmentum obtulit milites VIII. & seruientes XV.

#### IN THETE.

Pobertus de Greelle tenet de codem Oderisio Greellemin Thete, quod, sicut dixit, est seudum I. militis. & cuma augmento obtulit milites II. & seruientes II.

Rogerius Bursellus dixit, quòd tenet de codem Comite in domo Turricellam, quod est seudum 11. militum. & cum augmento obtulit milites IV. & servientes VIII. & de hoc debet respondere Guillelmus Scalsus, cui balium commissum est.

Matthaus Guandelinus dixit, quòd tenet de codem Comite in Thete Ilicem, quod est seudum II.militum, & Turricellam., quod est seudum I.militis, Poium, quod est seudum I. militis, Vianum, quod est I.militis, medietatem Stigij, quod est I.militis. Vnà sunt milites VI. & cum augmento obtulit milites XII. & seruientes XV.

Menricus de Casalancena, sicut dixit, tenet de eodem Comite-Pesculum, quod est feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.& seruientes IV.

Henricus, & Frater, ficut dixit Comes Boamundus tenet in Thete Lucum, quod est feudum I. militis, & Turrem, quod est feudum I. militis, & augmentum milites III. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites VI. & seruientes VI.

Transmundus, & Raynaldus, & Riccardus Morelli, sicut dixit Comes, tenent de eo Submuruiclum, & Turrem in Thete, quod est II. militum. & cum augmento obtulerunt milites IV.& seruientes IX.

Tancredus de Ioletto, & Gualterius, sicut dixit Comes, tenet de eo Musfillum in Thete, quod est seudum I. militis. & cumaugmento obtulit milites II. & servientes II. Vnà sunt de proprijs seudis servitij prædicti Comitis milites LXII. & augmentum eorum milites LXXVI. Vnà inter seudum, & augmentum obtulerunt Barones prædicti Comitis milites CXXVIII. & servientes CCLXXXII. Vnà demanij, & servitij prædicti Comitis Boamundi sunt de proprijs seudis milites XCVIII. & augmentum sunt milites CXII. Vnà inter seu-

dum,

105

dum, & augmentum demanij, & seruitij sui obtulit prædictus Comes milites CCXX.& seruientes CCCLXXXII Et si necessitas fuerit in partibus illis, vltra promissum habebit quot quot habere poterit.

#### DEFAPRVTIO.

Omes Robertus Aprutij dixit, quòd tenet in demanio a Domino Rege in Penne Acrium, quod est scudum X. milicum: & in Aprutio Sanctum Flaujanum, quod est seudum X.militum, & Contraguerram, quod est seudum IV. militum, & Ciuitellam, quod est III. militum, & Campolum, quod est V. militum, & Auseranum, quod est v. militum, & in Asculo. Vnà sunt demanij prædicti Comitis Roberti seuda militum XLIV. & augmentum eius sunt milites LXXXVI. Vnà inter seudum, & augmentum demanii sui obtuit prædictus Comes milites CXX. & servientes & C.

## Isti tenent de prædicto Comite Roberto Aprutij.

Berardus de Castellone, sieut dixit, tenet de prædicto Comite Roberto in Aprutio Baiaranum, quod est seudum III. militum: & in Asculo tenet Pharaonem, quod est seudum. I.militis. Vna sunt milites V.& augmentum eius sunt milites VII. Vna inter seudum, & augmentum obtulit milites XII. & seruientes XX.

Guillelmus Colonellus, & Iacobus frater eius tenent in Aprutio Colonellum, quod, sicut ipsi dixerunt, est feudum II. militum. Vnà inter feudum, & augmentum milites IV. & seruientes VIII.

Gualterius Raynaldi tenet de prædicto Comite in Aprutio Sanctum Morum, quod, vt dixit, est feudum IV. milieum, & Aquamuiuam, quod est I. militis. Vnà sunt milites V. & cum augmento sunt milites X.& seruientes XX.

Oderifius de Colle Rapoli tenet de eo in Aprutio Collem Rapulum, quod, ficut dixit, est feudum II. militum, & cum aug-

mento obtulit milites IV. & servientes VIII.

Hu-

Hugozonus tenet iu Aprutio Ripam Gualteranam, quod, sicut dixit, est seudum II. militum, & Turricellam, quod est I. militis; & in Asculo tenet Colluctum, quod est seudum I. militis, & Lucum, quod est seudum I. militis. Vnà sunt milites V. & com augmento obtulit milites X. & servientes XX.

Riccardus Bagnadomini, & Odemundus nepos eius tenent in Aprutio Roccam Camillianam, quod, ficut dixerunt, est feudum II. militum, & medietatem, Podij, & San & am Grucem, quod est feudum I. militis. Vna sunt milites III. & cum aug-

mento obtulit milites VI.& feruientes XII.

Huguizonus Leguitanus tenet in Afculo Leguitanum, quod est feudum, ficut ipse dixit, II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. & seruientes VIII.

Landulphus Cerbon, tenet trans flumen Trontum Montem Sancti Pauli, quod est, sicut dixit, seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. & seruientes VIII.

Gualterius Enganna Conte tenet trans flumen Trontum Montem Donnuli, quod elt, sicut dixit, seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites III. & seruientes VIII.

Acto Muczanus tenet in Asculo de prædicto Comite Roberto Moczanum, quod, sicut dixit, est feudum I. militis. & cum-

augmemo obtulit milites II. & seruientes IV.

Bagnolinus de Maccla, sicut dixit, tenet de codem Comite in-Asculo Macclam, quod, sicut dixit, est seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes IV.

Acto Totidinus tenet in Aprutio de eodem Comite Bellantem, quod, ipse dixit, est feudum IV. militum, & Ripam, quod est feudum II. militum, & medietatem Colli, & tertiam partem de Speltino, quod est feudum I. militis, & Sanctum Angelum, quod est feudum dimidij militis. Vnà sunt milites VII. & medius. & augmentum eius sunt IX. & medius. Vnà inter feuda, & augmentum obtulit milites XVII. & seruientes XXX.

1sti tenent de pradicto Actone Totini.

A Cto de Ripa & Cardone tenet de eo Ripam Cardonem, quod est, sicut ipse dixit, seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes IV.

Acto de Potechano, sicut ipse dixit, tener ab ipso Actone Todi-

ni Poteczanum, quod est feudum I militis, & tenet duas partes de Spoltino, quod est dimidij militis. & cum augmento obrulit milites III. & seruientes VI.

- Guillelmus de Andrea tenet de eodem Actone Todini Armaram, quod est, sicut ipse dixit, seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes IV.
- Domini Monticij tenent de prædicto Comite Actone in Aprutio feudum I. militis, & Monticinum. & cum augmento obtulerunt milites II.& ferujentes IV.
- Todemarius Gualterij cum suis consanguineis tenet in Aprutio Teczanum cum suo tenimento, & Roccam Ceconescam, & Moroconem, & Montem Sancti Petri, quod, sicut dixit, est feudum VII. militum. & cum augmento obtusit milites XIV. & seruientes XXVII.
- Raynaldus Albertitij cum socijs suis tenet de prædicto Actone Filiguatium, quod est, sicut dixit, seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.& seruientes II.
- Berardus de Nicolao tenet Syluam Planam, quod est, sicut dixit, seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes IV.
- Cono Guistonus tenet in Aprutio Podium, quod, ficur dixit, est feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. & feruientes VIII.
- Gualterius de Podio tenet Cantalupum, quod est seudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes IV.
- Iacobus, & Raynaldus, sicut dixerunt, tenent Ripam, quod est feudum III.militum, & Podium, quod est feudum III.militum. Vnà sunt seuda VI. & augmentum sunt milites VI. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites XII. & seruientes XXIV.
- Maccabæus Melatinus cum suis consanguincis, sicut dixis, tenet cum suo tenimento Monticellum, Camporam, & Nepoczanum, quod est seudum VII, militum. & cum augmento obtulit milites XIV. & seruientes XXVIII.
- Raynaldus de Latroia tenet Latroiam, quod est, sicut ipse dixit, feudum III. militum, & Yzanum, quod est I. militis. & augmentum eius sunt milites V. Vnà inter seuda, & augmentum sunt milites IX. & seruientes XVI.

) 2 Isti

# Isti tenent de pradiceo Raynaldo de Latroia.

A Cto de Lapenna, & Todemarius frater eius tenent de co tertiam partem Montini de prædicto Raynaldo, quod, ficut dixit, ett feudum dímidij militis. & cum augmento obtulit militem I.& seruientes II. Vuà demanij, & seruitij prædicti Raynaldi sunt cum augmento milites XI. & seruientes XX.

Guillelmus frater iam dicti Comitis Roberti tenet de eo in Aprutio Tortoretum, quod, sicut dixit, est feudum IV. militum. Et tenet Montorium, quod est seudum I. militis, reb Cafale Sancti Benedicti seudum I. militis. Vna sunt milites VI. & cum augmento obtuit milites XII. & seruientes XXIV.

#### IN TENIMENTO PENNE.

#### De eodem Comite Roberto.

Aynaldus de Trigano, & Guicunius frater eius tenent ab eodem Comite Roberto Triganum, quod, ficut ipfi dixerunt, ett feudum II. militum, & Tortufiam feudum I. militis. Vnå funt milites III. & cum augmento obtulerunt milites VI.& feruientes XII.

Gualterius, & Berardus tenent in Penne medietatem Aquilini, quod, ficut dixerunt, est seudum I. militis. & cum augmento obtulerunt milites 11.& seruientes IV.

Berardus, & Gualterius nepotes prædicti Gualterij tenent in-Penne medictatem Aquilini, quod; sicut dixerunt, est feudum I.militis. & cum augmento obtulerunt milites II. & seruientes IV.

Guido, & Ferran. de Aquilino, & Bartholomaus neposeius tenent alium Aquilanum, quod ett, sicut dixerunt, seudum II. militum. & cum augmento obtulerunt milites IV. & servientes VIII.

Gualterius Moderi, & Acto frater eius tenent in Penne Collem Domnicum, & duas partes de Torricta, quod est, sicut dixerunt, seudum II. militum, & tenent Pracostrianum, quod est fendum I. militis. Vnà sura milites III. & cum augmento

ob.

obtulerunt milites VI.& servientes XII.

Transmundus Moderi tenet in Penne Clarinum, & tertiam partem Torrictæ, quod est, sicut dixit, seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. & seruientes VIII.

Folgerius de Scarrino tenet medietatem Cermagani, & medietatem Cognoguittonis, quod, sicut dixit, est feudum I, militis. & cum augmento obtalit milites II. & seruientes IV.

Transinundus de Collemadij tenet in Penne Collemadium, quod, sicut dixit, est feudum IV. militum, & Catagitanum, quod est feudum II. militum, & Turrisanum, quod est I. militis, & medietatem Montis Sicci, quod est dimidij militis. Vnà sunt milites VI. & dimidius. & augmentum eius sunt milites VII. & dimidius. Et vnà inter seuda, & augmentum obtulit milites XIV. & seruientes XXVI.

Cleopas de Ciuita Aguana tenet in Penne Ciuitatem Aguanam, quod est, sicut ipse dixit, seudum III. militum, & tenet Andrauanum, quod est I. militis, & in Conglobo tenet seudum dimidij militis, & tenet Genestram, quod est I. militis. Vnà sunt seuda militum V. & dimidij. & augmentum sunt milites V. & dimidius. Vnà inter seuda, & augmentum obtulit milites XII. & seruientes XII.

Transmundus de Collemay tenet in Penne medietatem Collis Sicci, quod est, sicut ipse dixit, seudum dimidij militis. & cum augmento obtulit militem I. & seruientes II.

Riccardus Brittolus tenet in Penne Carpinetum, quod, ficut dixit, est feudum III. militum, & tenet Fabricam, quod, ficut dixit, est feudum II. militum. Vna sunt milites V. & cum augmento obtulit milites X.& seruientes XX.

Raynaldus de Brictulo, & Gentilis de Petrainiqua, & Guillelmus, & Bartholomæus tenent in Penne de Ragone de Puliano Cogniolum, quod, sicut dixerunt, est feudum I. militis & dimidij. & cum augmento obtulerunt milites III. & seruientes VI.

Raho de Poliano, sicut dixit, tenet in Penne Cretanum de prædicto Comite, quod, sicut dixit, est feudum II. militum, & tenet ab eo Cestigium, quod est feudum II. militum. Vnà sunt milites IV. & cum augmento obtulit milites VIII. & seruientes XVI.

Riccardus de Poliano, sicut dixit, tenet de eodem Comite in.

## 110 BARONES REGNI

Penne Montem Bellum, quod, sient dixit, est seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. & seruientes VIII.

Trasmundus de Poliano tenet ab eodem Comite in Penne-Montem Bellum, quod, sicut dixit, est feudum 11. militum. & cum augmento obtulit milites IV. & serumentes VIII.

Raynaldus Librayt dixit, quòd tenet de prædicto Comite in Penne Ripaltam, quod est, vi ipse dixit, reudum II. militum, & Brictolum, quod est feudum III. militum, & Feram in Penne, quod est I. militis. Vnà sunt senda militum VI. & augmentum cius sunt milites VI. Vnà interfeuda, & augmentum obtulit milites IV. & seruientes VI. Vnà sunt de proprio seudo seruitij prædicti Comitis Roberti seuda militum CXXXVII. & medij. & augmentum sunt milites CXLI. Vnà interfeud. & augmentum seruitij sunt milites CCLXXVIII. & dimidius. Vnà demanij, & seruitij prædicti Comitis Roberti sunt de proprijs seudis milites CLXXXII. & dimidius. & augmentum sunt milites CCXXVII. Vnà interfeud. & augmentum demanij, & seruitij prædicti Comitis Roberti sunt milites CCCC. minus duodus, & seruientes DCCXVI.

## Isti sunt, qui tenent in capite à Domino Rege in Aprutio.

Actaleonus tenet à Domino Rege in Aprutio Causanum, quod, sieut dixit, est feudum III militum, & tenet aliud tenimentum, quod est feudum I. militis. Vnà sunt milites IV. & cum augmento obtalit milites VIII. & servientes VIII. Transmundus Castelliuetuli tenet in capite à Domino Rege in Aprutio Castellum Vetulum, quòd, sieut dixit, est feudum III. militum, & Murrum in Aprutio, quod est feudum IV. militum, & Turrem in Aprutio, quod est feudum II. militum, o in Penne Balbianum, quod est feudum II. militum, quod tenet Alexander de Balbiano. Vnà sunt milites XI. & augmentum eius sunt milites XV. Vnà inter seud. & augmentum obtulit milites XXVI. & servientes LII.

# Mi tenent de eo.

BErardus de Scarano tenet de eodem Transmundo in Penne Montem, & Mortulam, quæ sunt de tenimento Sancti Iohannis

hannis in Venere, quod, sicut dixit, est feudum I. militis & dimidij. & cum augmento obtulit milites III. & seruientes VIII.

Burrellus de Cillina, & Robertus frater eius tenent in Aprutio Montem Sancti Angeli, quod est, sicut ipsi dixerunt III. militum. & tenent in Penne Cillinam, quod est seudum III. militum, & in Aprutio tenent Ripam, quod est seudum II. militum. & Hugo silius Acti Monteun Falconem in Aprutio, quod est seudum II. militum, & Locarescum, quod est seudum II.militum. Vnà sunt de seudo eorum milites XII. & cum augmento obtul. milites XXIV. & seruientes XLVIII.

Guillelmus Scaranus tenet de prædicto Burrello, & fratre suo in Penne Scaranum, quod, sicut dixit, est seudum II. militum, & Podium de la Rosa, quod est seudum I. militis. Vnà sunt de seudo suo milites III. & cum augmento obtulit milites VI.& seruientes XII.

Machabæus, & Frater eius tenent de eodem Burrello, & fratrefuo in Aprutio Camporam, quæ est, vt ipse dixit, seudum I.
militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes IV.
Vnà de proprijs seudis seruitij prædicti Burrelli, & fratris eius
sunt seuda militum XVII. & augmentum eius sunt XVII. &
vnà inter seudum, & augmentum demanij, & seruitij milites
XXXIV. & seruientes LXVIII.

#### DE COMITATY SIMONIS COMITIS DE SANGRO.

Omes Simonus filius Comitis Todini, sicut dixit Hugo Aualerius, tenet in Principatu Capux Castellum Sangri, quod est seudum V. militum. Scheniam Fortem cum Rocca-Sicca in Terra Burrellensi, quod est seudum II. militis, & Alsidenam in Terra Burrelli, quod est seudum III. & Barreiam, quod est seudum IV. militum, & Roccam de Entremont, quod est seudum III. militum, & Roccam de quinque millis, quod est seudum I. militis, & Collem Angelum in Alba, quod est seudum I. militis, & Scamnum, quod est seudum I. militis, & Castrum, quod est seudum I. militis, & Auersam Curiam, quod est seudum III. militum, & Bugnaram, quod est seudum III. militum, & Pilem in Terra Burrelli, quod est in Ducatu, quod est

teu-

feudum III.militum, & Castellum Tassi, quod est seudum I. militis. Vnà sunt de proprio seudo Simonis silij Comitis Todini milites XXXII. & augmentum milites LXVIII. Vnà inter seuda, - & augmentum demanij sui obtust milites C. & seruientes CCL.

## Istitenent de eodem Comite Simone.

Philippus de Guasto, sicut dixit, tenét de eo in Terra Burrellensi Rossellum, quod est feudum s. militis, & Petram Garanzanam, quod est, vt ipse dixit, seudum I. militis. Vnà defeudo suo milites II. & cum augmento obtulit milites IV. & seruientes VI.

Præliachinus, ficut dixit Hugo Aualerius, tenet de eodem Simone Roccam de Berafi in Balba, quod est feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes III.

Morrisus Burrellus, sicut dixit, tenet de eo tres partes Castellioni in Terra Burrellensi, quod est feudum III. militum, & Belmontem, quod est feudum II. militum, & Roccam Abbaris, quod est feudum I. militis. Hoc tenet Horrisus Burrellus, & Faldum, quod est feudum I. militis, & Pesculum Seroli, quod est feudum II. militum. Vnà funt seuda militum VIII. & augmentum eius milites XIII. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites XXII. & seruientes L. cum suis Baronibus.

#### 1stitenent de eo.

Nfridus tenet de eodem Horriño in Terra Burtellensi duas partes de Calcasacco, quod est seudum I. militis &

cum augmento obtulit milites II.

Horrifius, & Transmundus, sicut dixit Horrifius, tenent de codem Horrisio in Terra Burrellesca medietatem Seroli, quo d
est feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.
Sunt de proprio seudo seruitij prædicti Horrisij milites III.
& augmentum eius milites VI. Vnà demanij, & seruitij prædicii Horrisij sunt de proprijs seudis milites XII. & augmentum milites XVI. Vnà inter seudum, & augmentum demanij, & seruitij sui obtulit milites XXVIII. & seruientes L. Et si
necessitas suerit in partibus illis, vltra hos quot quot habere
poterit.

Robertus de Montefraynella Ferrante, sicut dixit, tenet de pradicto Simone filio Comitis Raynon. & vxor Raynaldi in dote in Terra Burrellensium, quod est feudum I, militis, & Carpenetum, quod est feudum II. militum, & tertiam partem Castellioni, & dimidium Archanum, quæ simt seuda II. militum. quod tenet & Raynaldus filius Atenulphi. & tenet Oppidum, quod est in Principatu, & in Terra Burrellensium, & quod est seudum III. militum. Vnà sunt de proprio seudo demanij sui milites VIII. & augmentum milites VIII. intertotum obtulit milites XVI. & seruientes LXXX. cum Baronibus suis. & hoc idem iurauit Tro --- frater suus.

## Istitenent de prædicto Raynaldo Monteferrante.

B Oachias, idest Robertus, sicut dixit Raynaldus, tenetin.
Terra Burrellensi Malam Cocclaram, quod est seudum I.
militis. & cum augmento obtulit milites II.

Vnfridus de Cantalupo, siçut dixit ipse Raynaldus, tenet ab eodem in Terra Burrellensi Cantalupum I. militis & dimidij, & Montem Formosum dimidij militis. Tenet ab eodem Iohanne de Cantalupo in seruitium, qua sunt seuda II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. & hoc iuranit idem Trancredus Abdenago silius Marthia.

Matthias de Carpenero, sicut dixit idem Raynaldus, tenet deseo Casale Planum, & Casalangenam in Terra Burrelleusi, quæ sunt seuda II. militum. & augmentum eius sunt milites IV.

Oderisius silius Aminadap de Malanocte, sicut dixit ipse Raynaldus, tenet de eo Malam Noctem in Terra Burrellensi, quod est seudum I. militis. & augmentum eius, sicut dixic, sunt milites II. Vnà inter seudum, & augmentum obtulic milites III. Vnà demanij, & sernitij prædicti Raynaldi Monteserrante, sunt cum augmento milites XXVIII. & seruientes LXXX. Et si necessitas sucrit in partibus illis, dabit vetra promissum, quot quot habere poterit.

Raynaldus filius Aniba, sicut dixit, tenet Squintonem de pradicto filio Comitis Todini in Terra Burrellensi, quod est seudum III. militum, & in Balba tenet Entratague, quod est seudum II. militum. Hæc duo præsata Castella sunt de Princi-

patu.

patu. Et tenet in Terra Burrellensi Pesculum Pignatarum, quod est seudum III. militum, & Ciuitatem Burrelli in terram, quod est seudum I, militis, & Ciuitatem Collem de Menso Cometis, quod est seudum I. militis, & Montem Sancti Angeli cum Monte Vrsano, quod est in domo, quod est seudum I. militis. Vaà sunt seuda militum XII. & cum augmento obtulic milites XXIV. & servientes LXX Et est seiendum, quod omnia prædista Castella, præter duo, sunt in Ducatu.

# Isti sunt, qui tenent de pradicto Raynaldo silio Aniba.

D'Oaias, sigut ip 'e Raynaldus dixit, tenet de eo in Terra Burrellensi Rigum Stirjæ, quod est feudum II. militum, & cum

augmento obtulit milites IV.

Oderisius silius Aminadap, sicut ipse Raynaldus dixit, tenet de eo in Verra Burrelli Basilicam, quod ed seudum dimidu prilitis. X cum augmento obtulic militem I. Vna sime demanif, & sermin prædich Raynaldi filij Ambæ, cum augmento milites XXIX. & seruientes LXX. Et si necessitas sucrit, vltra promissum quot quot habere poterit.

Transmundus de Camarda tener de prædisto Oderisio Burrello in Terra Burrellensi Butinum, quod est seudum 1.militis,&

cum augmento obtalit milites II. & feruientes XII.

Oderifius de Forolo, & Transmundus frater eius, sicut dixerunt; tenent in Ferra Burrellensi Forolum, quod est sendam. II. militum. & cum augmento obtulerunt milites IV. & servientes VIII. Vnà de proprijs seudis, & servicio prædicti Simonis sunt milites XLV. & augmentum sunt milites LII. Vnà inter seudum, & augmentum servicij obtulerunt milites XCVII. & servicites CCXXVI. Vnà demanij, & serviciti prædicti Simonis filij Comitis sunt de proprijs seudis milites LXXVII. & augmentum sunt milites CXX. vnà inter seudum, & augmentum demanii prædicti Simonis sunt CXCVII. & servicites CCCCLXXVI. Et si necessitas suerit in partibus illis, vlty a promisium quot quot habere poterit.

#### De eadem Comestabulia Comitis Boamundi.

Omes Ioczelinus filius eius dixit, quòd tenet à Domino Rege in Penne Loretum, quod est seudum VIII militum,

& Collem Corbinum, quod est seudum IV. militum, & Ciuitatem Sancti Angeli, quod est V. militum, & Spentarum, quod est IV. militum, & tenet in Thete Gyslium, quod est seudum. IV. militum. Vnà sunt de proprio seudo prædicti Comitis milites XXV. & augmentum eius milites XXXVII. Vnà inter seudum, & augmentum demanij sui obtulic milites LXII. & seruientes CXX.

#### 1sti tenent de co.

Bernardus de Muscoso, sicut dixit, tenet de codem Comite.

Muscosum, quod est feudum IV. militum, & Celeram in.

Penne, quod est feudum II. militum. Vna funt milites VI. & cum augmento obtulit milites XII. & servientes XXIV.

Oderifius filius Berardi tenet de eo in Tete Furcim, quod, ficut dixit, est feudum I.militis. & cum augmento obtulit mílites II. & fermientes III.

Riccardus Grandenatus tenet de eo in Tete Fresam, quod est, vripse dixit, seudum II. militum & dimidij, Latellam in Tete, quod est I. militis, & Doliolam in Tete, quod est seudum I. militis. Hanc Doliolam tenet Abbas Sancti Angeli in Coman. Colano. Vnà sunt milites IV. & cum augmento obtailt milites VIII. & servientes XII.

Philippus Grandenatus tenet ab codem Comite in Tete Palmulam, quod est feudum II. militum, & Lupeczanum in Tete, quod est feudum I. militis. Vnà sunt milites III. & cumaugmento obtulit milites VI. & seruientes XII.

Raynaldus Montisuituli tenet de eodem Comite in Tete dimidiam Lancellam, quod est Limilitis. & cum augmento obtulit milites II.& seruientes IV.

Gualterius de Castellione in capite.

Henricus de Casalangena tenet ab eo in Tete Castellectum, quod est seudum I.militis. & cum augmento obtusit milites II.& seruientes IV.

Transmundus de Mirabello tenet de Raone de Palliano in Penne Mirabellum, quod est de seudo Comitis Rambot, & est seudum II.militum.& cum augmento obtulit milites IV.

Episcopus Pennensis tenet de eo in Penne Casale, quod est feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II. Vnà sunt

) 2 de

# BARONES REGNI

de proprijs feudis scruitij Baronum prædicti Comitatus Comitis Rambot milites XX. & augmentum sunt milites XX. Vnà inter seuda, & augmentum seruitij sunt milites XL. & seruientes LXIII. Vnà de proprijs seudis demanij, & seruitij Comitatus Comitis Rambot sunt milites XLV. & augmentum sunt milites LVII. Vnà inter seuda, & augmentum demanij, & seruitij sunt milites CII. & seruientes CLXXXIII. Et hoc i iem iurauit Gualterius Gentilis srater eius, qui duxit Contissam in vxorem.

## De Valle Marsi Principatus de cadem Comestabulia.

Onies Raynaldus de Celano, sicut dixit, tenet Celanum in ... Marsi, quod est feudum XII. militum, & Focem in Marsi, quod est scudum IV. militum, & Agellum, quod est scudum ... III. militum, & Piscinam, quod est scudum VIII. militum, & Venerem, quod est seudum V. militum, & Vicum, quod est II. militum, & Gorianum Siccum in Balba, quod est III. militum, & Asculum, quod est I. militis, & Ortonam, quod est seudum VIII. militum. Vnà sunt de proprio seudo demanij prædicti Comitis milites LIV. & cum augmento demanij sui obtulit milites CVIII.

## Isti tenent de prædicto Comite Raynaldo de Celano.

B Ernardus Sanctisebastiani, sieut dixit prædictus Comes, tenet Sanctum Sebastianum in Mars, quod est seudum I.mi. litis. & cum augmento obtuit milites II.

Rogerius de Celano, sicut dixit prædictus Comes, tenet in Balba Cocculum, quo dest feudum III. militum. & cum augmento obtulie milites VI.

Sichenali, & frater eius Rogerius tenent Sichenalem,& Gorianum in Balba, quæ funt feuda III. militum. & cum augmenvo obtulerunt milites VI.

Raynaldus Molini tenet in Balba Molinum, quod, sicut dixit prædictus Comes, est feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. Vnà sunt de propriss feudis scruitij prædicti Comitis Raynaldi milites VIII. & cum augmento obtulit milites XVI. Vnà demanij, & seruitij prædicti Comitis

Bay-

Raynaldi Celanensis sunt de proprijs seudis milites LXII. & augmentum sunt CXXIV. & seruientes CC. cum seruientibus Baronum suorum.

Comes Rogerius de Albe dixit, quòd tenet in Marsi in demanio Albe, quod est feudum VII. militum, & Castellum Nouum in Marsi, quod est I militis, & Paternum in Marsi, quod est III. militum, & Petram Aquarum in Marsi, quod est feudum V. militum, & Tresacco, & hoc, quod tenet in Luco, sunt feuda VI. militum, & Capranicum, quod est feudum I. militis, & Pesclum Canalem in Marsi, quod est feudum II. militum, & Carcerem in Marsi, quod est feudum VI. militum, & Carcerem in Marsi, quod est feudum VI. militum, vnà cum Podio Sancti Blasij. Et Dispendium in Marsi, quod est feudum I. militus & dimidij. Hij omnes prædicti milites, & præfata Castella sunt in Marsi. Vnà de proprio seudo prædicti Comitis Berardi de Albe sunt milites XL. & cum augmento obtulit milites LXXX. & seruientes C.

Hæc sunt Castella, quæ tenet prædicus Comes in seruitio. Vallem Soranam, & Collem Erectum, quæ sunt seuda IV. militum, & Morream, quæ est II. militum, & Morream, quæ est II. militum, & Ciuitatem Antimi, quæ est IV. militum, & Rodemaram, & Castellum Gualterij, quæ sunt seuda III. militum, & Ciuitellam, quæ est seudum II. militum, & Morinum, quod est III. militum, & Metam, quæ est I. militis, & Collem Longum, & Roccam de Cerri, quæ sunt seuda IV. militum. Hæc omnia Castella sunt in Valle Marsi.

Raul de Falascosa tenet ab eodem Comite, sicut dixit, seudum III mititum. Vnà sunt de proprijs seudis, & seruitio prædicti Comitis Bernardi milites XXVIII. & augmentum milites XXXI. Vnà inter seuda, & augmentum seruitij sunt milites LIX. seruientes C.Vnà demanij, & seruitij prædicti Comitis sunt, de proprijs seudis milites LXVIII. & augmentum sunt milites LXXI, inter seuda, & augmentum seruitij obtulit prædictus Comes milites CXXXIV. & seruientes CC. Et si necessitas suerit in marchia, & in prouincia illa, habebit vniuersam gentem suam.

De Valle Marsi Principatus de eadem Comestabulia.

Symeon Capistrellus dixit, quod tenet in Marsi medietatem Castuli, quod est seudum II, militum, & Soe, quod est seudum dum

#### BARONES REGNI 811

dum II.militum, & Templum in Marsi, quod est feudum I. militis, & Sparnasium, quod est I. misitis, & Visignum, quod ett feudum III.militum. Hzc omnia funt Caffella in Marfi. Vnà sunt de proprio feudo suo milites IX. & augmentum eius funt milites X. Vhà interfeud. & augmentum obtulit milites XVIII.& feruientes XX.

Crescentius Capistrelli frater iam dicti Symonis tenet, sicut dixit, Capistrellum, quod est in Marsi, & est feudum III. militum, & medietatem Castuli, quod est feudum II. militum, & Archipetram, que est I. militis, & Collem Asigij, quod est feudum I. militis, & Canistrum, quod est feudum I. militis. Vna sunt feuda militum IX. & augmentum eins sunt milites X. Vnå inter feud. & augmentum obtulit milites XIX. & seruientes XX.

# De éodem Principatii.

Filij Oderisij in Valle Marsi de demanio Domini Regis, qui de ipso tenent in capite. Gaynus de Ponte tenet in capite à Domino Rege in Marsi Moranum quod est, sicut ipse dixit, feudum III.milicum,& tener medietatem Sculculi, quod est feudum III.militum, & tenet in Garzoli medieratem Auriculæ, quod est seudum I. militis, & tener quintam partem de Pereto, & quintam partem de Fossaceca in Garzoli, & quintam. de Entremonte in Marsi, & quintam de Podio, quod, sicut dixit, est feudum I. militis. Vna sunt milites VII. Vna inter seud. & augmentum obtulit milites XIV. & seruientes XXVIII.

Raynaldus de Ponte frater iam dicti Todini tenet in capite à Domino Rege in Marsi Pontem, quod sicut dixit, est feudum III.militum,& tenet in Garzoli medictatem Auriculæ, quod est feudum I.militis, & medietatem Sculeulæ, quod est feudum Himilitum, & quintam de Pereto, & quintami de Fossavecain Garzoli, & quintam partem de Podio in Marli, quod, sicut dixit, est feudum I. militis, & quintam de Tremonte. Vnà funt feuda militum VII. & augmentum eius funt-milites VII. Vnà interseud. & augmentum obtulit milites XIV. & feruientes XXVIII. Et si necessicas fuerit in partibus illis, quot quot habere poterit.

Oderifius de Verreclis tonet à Domino Rege Veterecclam, quod,

quod, sicut dixit, est seudum II. militum, & tenet in Mars, me. dietatem Castelli de Flumine, & quintam de Pereto in Garzoli, & quintam de Podio in Mars, & quintam de Tremonte, quod, sicut dixit, est seudum III. & medij. Vna, seuda VIII. & augmentum sunt milites VII. Vnà inter seud. & augmentum obtulit milites XIV. & seruientes XXVIII.

Robertus de Cortenella tenec in Marsi à Domino Rege Cortinellam, quod, sieut dixit, est feudum II militum, & Girifalcum in Marsi, quod est feudum I militis. Vnà sunt seuda militum III. & augmentum sunt milites III. Vnà inter seud. & augmentum sunt milites VII & servientes XIII.

Berardus de Sanctodonato tenet à Domino Rege in Marsi Sanctum Donatum, & Podium de Sancto Ausino, quod est feudum III. militum. & augmentum eius milites III. Vnà interfeud. & augmentum obtilit milites VI. & seruientes XII.

Malastrinus frater jam di ti Berardi tenet quintam partem de Pereto, & quintam de Tremonte in Marsi, quod, sicut dixit, est feudum I militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes IV.

Bonanentura de Tallacozzo tenet à Domino Rege Tallacozzum, quod, sieut dixit, est feudum IV. militum, & medieratem Castelli de Flumine, & quintam partem de Pereto in Garzoli, & quintam partem de Podio in Marsi, & quintam de Tramonte, quod, sicut dixit, est feudum III. militum. & augmentum sunt milites VII. Vnà interseud. & augmentum obtulit milites XIV. & seruientes XXVIII.

# Iste tenet de pradictis filijs Oderisij.

I Oannes Duca cum consanguineis suis tenet Altum Sanca Maria, quod est seudum II. militum, & Scansanum, quod est I. militis, & Salcurum, quod est I. militis. Vnà sunt seuda IV. & augmentum sunt milites IV. Vnà interseud. & augmentum obtulit milites VIII. & seruientes VIII.

Gentilis Vetulus dixit, quòd tenet in capite à Domino Rege-Castrum Pescli, quod est feudum IV, militum, & Bari, quod est II, militum, & Macclam Temonem, quod est I. militis, & Castellionem, quod est I. militis, & Roccam Melitum, quod est I. militis, & Castellum Manardi, quod est I. militis, & Col-

lem.

lem Fecatum, quod est I. militis, & Sanctum Ioannem de Lapidio, quod est III. militum, & Roccam Randissi, quod est I.militis. Hæc ómnia Castella Gentilis Vernii sunt in Valle Petræ in Comitatu Restino. & tenet in Amiterno Villanum, quod est I.militis, & Roccam de Coruu, & Castrum Piczoli I.militis, & Scassanum, quod est I.militis, quod tenet Benegnata.

Filij Garsedonij medietatem Colinirci, quod est II. militum, & medietatem Luci, quod est I. militis. & Filij Garsedonij Roccam Sancti Viti, quod est I. militis, & tenent Præcellam in Cicoli, quod est seudum II. militum. Vnà inter seud. & augmentum obtulerunt milites LIX. & servientes LX.

# 182 august Mittenent de eo.

STephanus de Petraficta tenet Petram Fictam, quod est, sieut dixit, seudum I.militis & dimidij, & cum augmento obtulit milites III. & servientes VII.

Godo Vmbardi, & Ermagnus Blancus cum consanguineis suis tenent Gusum, quod, sicut dixerunt, est feudum II. militum— & dimidij. & augmentum eorum sunt milites II. & dimidius. Vna inter seudum, & augmentum obtulerunt milites V.& servientes X.

Bonushomo de Rocca Berardi tenet mediam Roccam, que, sicut dixit, feudum dimidij militis. & cum augmento obtulit militem I.& serujentes II.

Adenago de Mayrano tenet in Mayrano, & in Monte Vrselli, & in Abiano, & in Rocca Furci, quod est, sicutipse dixit, seudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes V.

Raynaldus de Raynuclo cum suis consanguineis tenet in Mairano, & in Monte Vrselli, & in Amano, & in Rocca Furcifeud. III.militum. & cum augmento obtulit milites VI. & seruientes XV.

Randissus de Berardo cum suis consanguineis tenet in Marano, & in Monte Vrselli, & in Amiano, & in Rocca Furci seudum III. militum. & cum augmento obtulit milites VI. & servientes XV.

Nicolaus Petrus tenet in Marano; & in Monte Vrselli, & in.

Aniano, & in Fano, & in Rocca Furci fendum I. militis. & cum augmento obtulit milites II.& fernientes V.

- Ofreducius tenet in Marano, & in Monte Vtivili, & in Auiano, & in Fano, & in Rocca Forci feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes V. Vnà omnia feuda milicam, pradicci Gentilis XIII. & dimidij. & angmenrum funt milites XIII.& dimidius. Vnà inter feud. & augmentum seruitij sunt milites XXVII.& seruientes LXIII. Vua demanij, & seruitij prædicti Gentilis sunt de proprijs fendis milites LXI.& augmentum funt milites XLV. Vnå inter feuda, & augmentum demanij, & sernicij thi obtulit mintes LXXXVI.& fernientes CXXIII.
- Raynaldus Senebalaus tenet in capite à Domino Rege in Cicoli Malerium, quod est feudum III. milicum, & Vallem Bonam, quod est feudum I.militis, & Cormaninam, quod est I. miliris, & Roccam Alberti, que est I. miligs, & Radicatam, qua eft I. militis, & Sambucum, quod eft I. militis, & Podium, quod ett I. militis, & Gergentum, quod est I. militis. Vnà funt feuda XI & cum augmento fant XXII. & serujentes XXII.
- Octo de Montanna tenet à Domino Rege in capite in Garzoli,& in Comitatu Reatino Roccam de Bucte, quod est seudum III.militum. Et medieratem de Fossaceca, qua est feudum I.militis.Et Roccam de Brugna, quæ est VII.militum... & dimidij. Vna sunt feuda IV. & medium. & augmentum. eius milites IV.& dimidius. Vnà interfeud. & augmentum obtulit milites V.& seruientes X.
- Pandolphus de Calle, & Berardus de Calle tenent à Domino Rege in Marsi Collem Zippam, quod est seudum III. militum. & augmentum funt IV. Vnå inter feudum, & augmentum obtulit milites VIII.& sernientes XVI.
- Todinus de Celle tenez à Domino Rege in Garzoli Celle, quod, ficut dixit, est seudam IV. militum. & augmentum sant IV. Vnà inter feudum, & augmentum obtulit milites Xi. cam-Podio Sicmonis, quod est I. militis, & seruientes XX.
- Iohannes filius Fortisbrachij tenet à Domino Rege in Fano Reatino Montem Gambarum, quod est, sicut ipse dixit, seudum I.milicis, & Roccam de Mallione, quod est I.milicis. Vnà funt feuda III.& cum augmento obrulit milites VI. & feruienres XII. Isti

#### Istitenent de co.

PAndulphus de Catalici tener ab eodem Iohanne Catalicem, & Roccam, & Matutinum, & Podium, quod, ficut dixit, est feudum II. militum, & tres partes alterius militis. & cum augmento obtulit milites V.& dimidium, & feruientes XI. Vnà demanij, & feruitij prædicti Iohannis sunt cum augmento milites XI.& dimidius, & feruientes XXIII.

Senebaldus Perditatius tenet à Domino Rege in Collina, & in Comitatu Reatino Pendenzam, & Crucuram Girardi, quod est sendum III. militum. & cum augmento obtulit milites

VI.& serusentes XII.

Ospinellus de Sancto Martino tenet à Domino Rege in Collina, & in Comicatu Reatino Sanctum Martinum, quod est feudum I, militis, & cum augmento obtulit milites II. & sernientes IV.

Filius Garsenij tenet à Domino Rege in Comitatu Reatino Capradorsum, quod est feudum II. militum, & Baranum, quod est I.militis. Vnà sunt seuda III. & cum augmento obtulit milites VI. & seruientes XII. & in Amiterno tenet Torna in parte, quod est I.militis & dimidij, & tenet Roccam, Sancti Viti, quod est VIII. militum, & Colinircum, quod est II. militum.

Alexander de Balbiano tenet à Domino Rege, quod est II.militum, & Calcarolam, quod est I.militis, & Ponzanum, quod est I.militis. Vnà sunt feuda militum IV. & cum augmento

obtulit milites VIII.& servientes XVI.

Raynaldus de Lauareta tenet à Domino Rege in Amiterno Lauaretam, quod est seudum II. militum, & Cannauum, quod est II. militum, & Furcam Petulam, quæ est I. militis, & Roccam Fundi, quæ est I. militis. & in Valle Introduci tenet Introducum, quod est II. militum, & Calcalatronem, quod est I. militis, & Cisonem, quod est I. militis, & Petesicam, quod est I. militis, & Apagitanum, & Lagnanum, & Ascerum, & Roccam de Septe Iauulo, & Taliatam, quod est seudum VI. militum. Vnà sunt seuda XVII. & cum angmento obtulit milites XLI. & seruientes LVIII.

#### 1sti tenent de co.

Berardus Conursus cum suis consortibus tenet de eo Mecam, & in Comitatu Reri, quod est seudum I. militis & dimidis. & cum augmento obtalit milites III. & servientes VI.

Roffridus, & Gentilis, & Raynaldus tenent in Comitatu Reatino, & in Castello Planecze, & in Venuta, & in Castellionefeud. II. militum. & cum augmento obtulerunt milites IV. & seruientes VIII.

Suppo de Villagaleta tenet de prædicto Raynaldo Villam Galetam, & Picifcum, & Sallum, quod est feudum II. milicum & dimidij. & cum augmento obtulit milites V. & seruientes X.

Groz, sieut dixit, tenet de eodem Raynaldo. Tenet in Armato, & in Comitatu Reatino Roccam de Coruu, & Roccam de Gray, quod est seudum II. militum, & cum augmento obtulit milites IV. & servientes VIII.

Pandulphus de Catalici tenet Butrum, & Bustonem ab eodem Raynaldo in Plano Reatino, quod est feudum I. militis & quarti. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes IV.

Bonus Agytaitus tenet ab eodem in Summati, & in Comitatu Reti Daffam, quod est feudum Lmilitis, & Porticam, & Guaflum Pumarofum, quod est Lmilitis. Vnà funt milites II. & cum augmento obtulit milites IV. & feruientes VIII.

Senebaldus de Marco tenet à Bono Aguayto in Summati Tufum, & Podium feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II.& seruientes IV.

Raynerius de Flecta tenet in Summati à Bono Aguayto Felectum, quod est feudam I militis. & cum augmento obtulit milites II. & servientes IV.

Riccardus de Sculcula tenet ab eodem Bono Aguayto in Summati quartam partem Sculculæ, quod est feudum Limistis, & cum augmento obtulit milites II.& seruientes IV. Vnå sunt de proprio seudo seruitij Raynaldi de Lauarete milites XIV. & cum augmento sunt milites XXVIII. & seruientes LVIII. Vnå inter seudum, & augmentum obtulit milites LXX. & seruientes CXVI.

Brunamonte dixit, quòd tenet à Domino Rege in Falagrino, &

BARONES REGNI

in Comitatu Reatino Bocetum, & Turrem, quod, ficut dixit, funt feuda II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. & feruientes VIII.

# Isti tenent de eo.

Omini Gerzoni tenent, quod est, sicut dixerunt, seudum I. milicis. & cum augmento obtulerunt milites II. & serviences IV. Vnà demanij, & servicii prædicti Brunemontis sunt de proprijs seudis milites IV. & augmentum sunt milites III. Vnì incer seud. & augmentum obtulerunt milites VI. & servientes XII.

Thomatius de Præturo dixit, quod tenet in Amiterno à Domino Rege Prætorium, quod eft ficat i ple dixit, feudum III. militum, & Pallineam, quod eft feudum I milicis, & Ciuitatem, quod eft feudum I milicis, & Ciuitatem, quod eft feudum III. militum, & quartam partem Rogi. Danidij, quod eft feudum II. militum. Vnà fint feuda X. & augmentum funt milites XIV. Vnà inter feud. & augmentum obtulit milites XXIV. & tenet Roccam sancti Stephani, quod eft I. militis & dimidij.

## Isti tenent de pradicto Thomasio.

Etrus Salomon tenet à prædisto Thomasio in Terra Marenesca in Mayrano, sicut dixit, sendum I. militis. & cumaugmento obtulit milites II. & servientes IV. Vna demanii, & servitii prædisti Thomasii sunt cum augmento milites XXVI. & servientes L. Et si necessitas suerit in partibus illis, quot quot vitra promissam habere poterit.

Gentilis Veculus Sancti Victorini tenet in Amiterno de Domino Rege Sanctum Victorinum, quod, ficut dixit, est seudum-IV. militum, & in Arifeli, quod est I. militis, & Forcinam, quod est I. militis, & Podium Sancta Maria, quod est II. militum. Vnà inter seud. & augmentum eius sunt milites XVII.

& fernientes XL.

Gentilis, & Gualterius de Popleto tenent in Amiterno à Domino Rego Popletum, quod, sicur dixerunt, est sendum IV. militam, & Pilem, quod est II. militum, & Rogeon Medium

est I. militis. & Roccam Sententia, quod est II. militum, & Roccam Sancti Stephani, quod est I. militis & dimidij, & Torna in parte, quod est I. militis & dimidij, & tenet in Furcon Descum Maiorem, & Gignanum, quod est I. militis, & tenet Mouinum Paganicum, quod est seudum I. militis, & Capiguanum, quod est seudum II. militum, & Tusulum, quod est seudum III. militum. Vnà sunt seuda militum demanij eorum XXVIII. & cum augmento obtulerunt milites LVI. & servientes CVIII.

# Isti tenent de co.

Entilis de Vallelucida tenet à prædictis fratribus in Summati Valle Lucida, quod, ficut dixit, est feudum dimidi, militis. & cum augmento obtulit militem I. & seruientes II.

Illizzus, & Transmundus de Valle-incesa, & Henricus de Faranzano tenent in Summati Fogezzanam, & Vallem Incesam, quod, sicut ipsi dixerunt, est feudum dimidij militis. & cuma augmento obsulerunt militem I. & seruientes II.

- Hoc tenet Tebrandisca: et tenet illud à prædicto Gentili.

#### DE COLLE ALTO,

Entilis, & Gualterius tenent in Summati Collem Altum, quod, ficut dixerunt, est feudum dimidij militis. & cum, augmento obtulerunt milites IV. & seruientes VIII.

Raynaldus de la Spelunca tenet in Summati Speluncam, quæ ett, ficut iple dixit, feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & l'ernientes IV.

Berardus Senebaldus Conful Campanescorum cum suis confanguineis tenet in Terra Campanesca, & in Podio de Ape, & in Podio de Lachillæn, & in Furcella, & in Lauena de Maccla, & in Colle de Spada, & in Ceridilla, & in Castellione, & in Guardia, & in Planecza, & in Bereto, & in Castellione Abbatis, & in Colle de Turri, & in Colle Rotundo, quod tenet ab co in struitio Camponisci, sicut dixit, sendum IX. militum. & cum augmento obtulit milites XXVI.

Raynaldus Ranuci), et Ingurzus tenent in Summati à prædic-

## 126 BARONES REGNI

tis filijs Todini Gentilis Cantarellum, et Podium Vitellinum, quod, sicut dixit, est seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes IV.

Gualterius Pignanellus cum sais consanguineis tenet in Summati medietatem Sculculi, & medietatem Matricæ, quod est seudum I.militis. & cum augmento obtulit milites IV. & sernientes VIII.

Oderisius Raynaldi, & Vguizzonus de Transerico tenent in. Terra Mararsi,& in Mayrano, & in Monte Vrselli, & in Fano,& in Auiano, & in Rocca Furrici seud. II. militum. & cum augmento obtulerunt milites IV. & seruientes X.

Thadaus, & Gualterius de Baczano, & Balthasar, & Hector te-

nent à Gualterio de Popleto in Furco Bazum.

Gualterius de Tuli, & Mulippus Iohannis de Castellione tenent in Furco medietatem Bangri, & medietatem Castellionis, & quartam partem Ciuitatis Sancti Maximi, & medietatem. Lentrone, & quædam tenimenta in Paganica, quod, sicut dixerunt, sunt fenda militum III. Vnà inter seud. & augmentum obtulerunt milites XVI. & seruscutes XXXIII.

Raynaldus Bonihominis, & Berardus, & Oderifius, & Berardus Berardi, & Gentilis cum fuis confanguineis tenent in Forcona, & in Paganica, & in Afente, & in Orfagnone, & in Felecta, ficut dixerunt, feud. VIII. militum. & cum augmento obtulerunt milites XVI. & feruientes XXXII.

Domini Senicij tenent in Forcona medietatem Senicij, & medietatem Fodij de Princenno, & quoddam tenimentum in-Leporanica, quæ, ficut dixerunt, funt feuda III. militum. & cum augmento obtulerunt milites VI.& feruientes XII.

Gualterius, & Gentilis tenent à Domino Rege in Alba San-& Cum Pium, quod, sicut dixerunt, est seudum dimidij militis. & cum augmento obtulerunt militem I.& seruientes II. sunt de proprijs seudis seruitij prædicti Gentilis, & Gualterij seuda XXXI. et augmentum eorum sunt milites XXXI. Vnà inter seud. et augmentum obtulerunt milites LXII Vnà doproprijs seudis demanij, et seruitij prædicti Gentilis, et Gualterij sunt seuda LIX. et augmentum sunt milites LIX. Vnà inter seud. et augmentum demanij, et seruitij obtulerunt milites CXVIII. et seruientes CXXIV.

Todinus de Colinirco, sicut dixit, tenet à Domino Rege in.

For-

Forcona Ocrem, quod, sieut dixit, est seudum V. militum... & medietatem Turris, quod est seudum I. militis. Et tenet Gentilis Vetulus in capite Cornuuallem de Introduce, quod est seudum III. militum, & Roccam Piscinalem in eadem... Valle, quod est seudum I. militis, & Roccam Salcicicoli, quod est seudum I. militis. Vnà sunt seuda XI. & augmentum sunt milites XIV. Vnà inter seud. & augmentum obtulit milites XXV.& servientes C.

# Isti tenent de eo.

Domini Senicij tenent in Balba Leporanicam, quod, ficut ipfi dixerunt, feudum II. militum. & cum augmento obtulerunt milites IV.& feruientes X.

Machilonenses, sicut dixerunt, tenent de eo Machilonem cumfuis pertinentijs, quod est VII. militum. & cum augmento obtulerunt milites XIV. & seruientes XL. Tenent etiam prædicti Machilonenses partem Camponescli in seruitium, & Asculculinum, quod est I. militis. & cum augmento obtulerunt militem I. & seruientes IV.

Berardus de Bagno cum suis consanguineis tenet de eodem...
Theodino medietatem Bagni, & Baczanum.

Gualterius de Tulli, & Iohannes de Castellione, qui supra scripti sunt, debent hic scribi. Vnà seruiti prædicti Thodini de Colinirco sunt de proprijs seudis milites XIII. & medius. & cum augmento sunt milites XXVII. Vnà tam demanij, quàm seruiti sunt de proprijs seudis milites XXIV. & dimidius. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites LVI. & seruientes CXXVI.

Berardus de Colinirco consanguineus iam dicti Todini tenet in capite à Domino Rege in Forcone Scissam, quod, sicut dixit, est feudum III. militum, & Roccam Cedici, quod est III. militum, & Barrilem, quod est feudum I. militis, & medietatem Turris, quod est I. militis, & Scassillum in Collara, & in Comitatu Reatino, quod est feudum I. militis. Vnà sunt feuda IX. & cum augmento sunt milites IX. Vnà inter seud. & augmentum obtulit milites XVIII. & servientes L.

# Isti tenens de eo.

Entilis de Berarduezo tenet de îam disto Berardo în Machilone, quod est în Comitatu Reatino seudam Limilitis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes IV. Vina demanij, & seruitij prædicti Berardi de Colinirco sunt de proprijs seudis milites X. & augmentum simt milites X. Vina inter seud. & augmentum obtulit milites XX. & seruientes L.

Atenulphus de Intrebene tenet in Forcone à Domino Rege-Entrebene, quod est feudum II militum, & Collem Braczonem, & Camardam, & Guastum, & Ragnam, que sunt senda IV. militum. & cum augmento obtulir milites VIII. & seruientes XVI. & tenet Pescum Maiorem, & quoddam seudum in Paganica, & in Asserice: & tenet Assericem in Paganica, & in Asserice Osfagnanum, quod, sicut dixit, est seudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes IV.

Berardus de Clarino de eo tenet in tenimento Clarinum, quod, ficut dixit, est feudum dimidij militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes II. Vnà demanij, & seruitij prædicti Atenulphi sunt de proprijs seudis milites V. & medius. Vnà inter seud. & augmentum obtulit milites XI. & seruien-

tes XXII.

#### PRINCIPATVS.

#### De eadem Comestabulia Comitis Boamundi.

Derisius de Collepetrano dixit, quòd tenet à Domino Rege in Balba Carapellam seudum IV. militum, & medietatem Ciuitatis seudum I.militis, & Tuscitiam, quod est II. militum, & Furcam, quæ est I.militis, & li Castelli, quod est II. militum, & Collem Altum, quod est I.militis, & Bustanum, quod est I.militis, & Aquilanam, & Carrettam, quod est I.militis, & Vicum, quod est I.militis. Et tenet in Penne, quod est in Ducatu, Insulam, quod est seudum II.militum, & Paleariam, quod est I.militis. Et hæc omnia Castella sunt in Penne, & in Ducatu. Vnà demanij prædicti Oderisij sunt seudamilitum XIX. & augmentum eius milites XXIX. Vnà inter feud, & augmentum obtulit milites XXVI. & seruientes L.

## 1si tenent de co.

TRansmundus, & Berardus frater eius tenent de eo in Penne Castellum Castoneæ, quod, sicur dixerunt, est seudum I. militis. & Rogerius de Aqua vina, & Henricus tenent de eodem Oderisto Aquam Vinam in Penne, quod est, sicut dixerunt, seudum dimidij militis. Vna sunt seuda militum III. & dimidij. & cum augmento obtuserunt milites VII. & seruientes XIV.

Robertus, et Raynaldus tenent in Penne de codem Oderisio Castellum Vetulum, quod est, sicut ipsi dixerunt, tertia pars militis cum Cerrita, quam tenent in demanio, seudum I. militis, & cum augmento obtulerunt milites II. Ynà demanij, & seruitij prædicti Oderisij sunt de proprijs seudis milites XXI. & dimidius. & cum augmento obtulerunt milites XLIII. & feruientes LXIV.

Galganus de Colle Petri frater prædicti Oderisij tenet de Domino Rege in Balba Caproczanum, quod est seudum II.militum, & Nouellum, quod est II.militum, & in Penne tenet Castellionem, quod est II. & Pescum Aprum, quod est seudum II.militum, & in Penne tenet Apignanum, quod est seudum I.militus. Vnà fint seuda iX. & cum augmento obtulit milites XX & serumentes XXXIV.

Gualterius filius Ionathæ de Colle Petri tenet à Domino Rege in Balba Collem Petri, quod est feudum II. militum, & Turrim, quæ ei pertinet de Aczano, quod est feudum I. militis, & partem, quam tenet in Sancio Georgio. est in Penne. & Roccam Petrori, quod est feudum I. militis, & partem, quam tenet in Sancio Benedicto. & est in Balba, quod est seudum I. militis. Vnà sunt seuda VIII. & cum augmento obtulit milites XVII. & seruientes XXXII.

Oderisius de Bisanto tener à Domino Rege in Penne Bacut, quod est seudum II. militum, & Besent, quod est II. militum, & Troctam, quod est I. militis, & Cupulum, quod est s. militis, & tenet idem Oderisius de Bisanto in Balba de Principatu medietatem Andengre, quod est seudum I. militis. Vna sunt seuda VII. & cum augmento obtulit milites XV. & servientes XX.

## Isti tenent de eodem Comite Oderisio de Bisanto.

Ransmundus de Auiano, & alter Transmundus de Cluuiano renent de eo dem in Penne Auianum, & medietatem de Cluuiani, quod est, sicut dixerant, seudum II, militum. & cum augmento obtulerunt milites IV, & sernientes IV. Vna demanij, & sernitij prædicti Odorisij de Bisanto, cum augmento similiter milites XIX. & seruientes XXIV.

Theodinus de Castello tenet de Domino Rege in Balba Vrsam, quod est seudum II militum, & Accianum in Balba de Principatu, quod est seudum II militum. Vna sunt seuda IV. & cum augmento milites VIII. & servientes X.

## Riccardus Gentilis cum fratribus suis.

Valterius Gentilis dixit, quòd tenet in Penne Castellum, quod est seudum III. militum, & Peschain, quod est III. militum, & Summatinum, quod est I. militis. & tenet in Balba de Principata Fonterginum, quod est seudum II. militum, & medietatem Licij, quod est seudum I. militis. Ynd sunt seuda X.& cum augmento obtuist milites XII. & seruicntes III.

Sansus de Petrainiqua ténet in Penne Petram Aniquam, quod est fendum H.militum, & medietatem Corbariz, quod est fendum I.militis. & cam augmento obtulit milites VI. Et

rener medium Merrionem in Penge.

Berardus de Castellione tenet medietatem, Corbariæ in Penne de prædieto Gualterio, quod, sieut dixit, est tendum I. militis, & Pentoricam, quod est fandum II. militaga. & cum augmento obtade milites VI. & seruientes VI. Vina demanij, & seruitij prædieti Gualterij Gentilis sunt de proprijs seedis milites XVI. & cum augmento obtulit milites XVII. & seruientes LII.

Berardus Gentalis dixit; quòd tenet in Valle Trici, quòd elt ins Balba, de Donnino Rege Offanam, quod est feadum IV. militum, & Pradiriam in Balba, quod est fendum III. inilitum & in Penne tenet Furcam, quod est I. militis. & in Balba feaet Araconem, quod est I. militis, et Mammoatum, quod est seu dum II. militum. Vnà sunt seu da XI, es cum augmento obtalit milites XXVI.

Illi

# 

Bardusfilius Adaman tenet de eo in Penne mediam Roc-licam de Oérebro, et Roccam Triforti, quod des téadum II. militume et cum augmento obtulit milites IV. 14 1 200

Berardus Caitelli tener in Penne tertiam partem Bictonica, quod'elt feudum I. militis et dimidij. et cum augmento obtulit milites II: Vnà demanij, et seruitij prædici Berardi Gentilis funt cum augmento milites XXXII. et servient Altes:LIX. Describe one de me a

Gentilis de Rayano frater prædicti Gualterii dixit, quòd tenet if in Balba medium Rayanum, quod elt, sicut dixir, teudum II. milicim, & Przciam Curiam, quod est II. milicum, & mediecarem Licij, quod est I.militis, & Roccam Furci dimidij milicis, & Collem, quod est I. militis. Vnà funt feuda XII. & cum augmento obtulit milites XXV. & servientes XL.

## Isti tenent de eodem Gentili de Rayano.

DErardus de Vicolo tenet in Penne tertiam partem Vicoli, D quod est dux parces milicis. & filius Raynaldi de Besse tenec in Balba de codem Gentili cortiam partem Bette, feudum dimidij militis. Vna sune de sernitio prædicti Gentilis feuda H.mititum & dimidij. Vnà inter feudum, & augmentum demanij, & seruitij prædicti Gentilis sunt milites XXX. '& seruiences XLIV.

Oddo filius Oddonis de Pectorano tenet de Domino Rege in. - Balba Pectoranum, quod est feudum VII. militum, & Carce-/ rem, quod est feudum III. militum, & Tripesclum, quod est feudum II.militum, & partem Anserij, quod est III.militum. · Vnà sunt de proprio seudo milites XV.& cum augmento obtulit.& iurauit milites XXXVI.& seruientes C.

## Isti tenent de pradicto Oddone filio Oddonis de Pectorano.

Tlius Pachini tenet de eo in Balba Sagaczanum , quod eff feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II. Gnalterius Actenulphi tenet de eo in Balba Castellum Novium, quod est feudum I, militis. & cum augmento obtulit milites II.& seruientes IV. R

Gualterius Girardi tener de eo in Balba Vallem Obscuram, quod est feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. & servientes VIII.

Landulphus de Pacile tenet de co in Balba Turre, quod est feudum II.militum, & Pacile, quod est feudum dimidij militis. & cum augmento obtuit milites V. & servientes V.

Flandena olim vor Matthæi de Pectorano tenet de co Rigum Sompnulum, quod, sicut dixit, est seudum I. militis. & cum

augmento obtulit milites II.& seraientes IV.

Cassanenses tenent de eodem Oddone Campum de Ioui, quod est seudum I.militis & cum augmento obtulerunt milites II. & seruientes IV. Vná seruitij prædicii Oddonis sunt de proprijs seudis milites VII. & medius. Vnà demanij prædicii Oddonis, & seruitij sunt seuda XIX. & dimidium. & cum augmento obtulit milites XLI. & seruientes CXIII.

#### DVCATVS. DE EADEM COMESTABULIA.

Benedictus Abbas Sancti Iohannis in Venere dixit, quòd tenet in Aprutio Podium Morelli, quod est feudum I. militis, Montem Paganum cum suis percinentijs, quod est seudum V. militum. in Casali tenet seudum I. militis. & tenet in Penne Meraltum, quod est seudum II. militum, & Mitiguianum, quod est seudum II. militum, & Syluam, quæ est seudum II. militum. & tenet in Tete Sanctum Vitum, quod est seudum II. militum, & Fossam Cæcam, quod est II. militum, & Girolum, quod est seudum I. militum, & Rigum Iustum, quod est I. militis, & Rigum Iustum, quod est I. militis, & Peranum, quod est I. militis, & Caldariam, quæ sunt seuda II. militum. Vnà sunt seuda militum XXV. & augmentum milites XXVIII. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites LII. & servientes CIV.

#### Isti tenent de eadem Abbatia.

Villelmus de Camarda dixit, quòd tenet de eo in Penne Castellum Ylicem,& de Debrone quantum Ecclesia San-Eti Iohannis pertinet, qua, sicut dixit, sunt seuda II. militum, SVB GVLIEL, II. REGE. 133

& duas partes Podij, quod est seudum I.militis. & in Cast ello Teczani seudum I.militis. Vna sunt seuda IV. & cum augmento obtulit milites X.& seruientes XX.

Guillelmus Sancti Iohannis tenet de prædicta Ecclesia Sancti Iohannis in Venere in Penne Sanctum Iohannem, quod est feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes IV.

Matthæus de Guandelino tenet de eadem Ecclesia in Tete Castellum Besse, quod est feudum I. militis. & cum augmento

obtulit milites II.& seruientes IV.

Leo tenet de eadem Ecclesia in Penne Castellum Vetus, quod est, sicut dixit, seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. & seruientes VIII.

Hoc tenet Africanus de Lauiano.

Matthæus tenet de eadem Ecclesia in Tete Rolognonanum, quod est seudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II.& servientes IV.

Philippus, Sanctus, & Angerranus tenent de eadem Ecclesia in Tete Castellum Muracium, quod, sicut dixerunt, est seudum I.militis. & cum augmento obtulerunt milites II. & seruientes IV.

Robertus de la Fera tenet de eadem Ecclesia in Tete Castellum Faræ, quod est feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & seruientes IV. Vnà sunt seuda V. & augmentum eius sunt milites II. & cum augmento obtulit milites VII. & seruientes VII.

Philippus Patercius dixit, quòd tenimentum suum in Fossa Cæca, & in Rocca de eadem Ecclesia, quod est feudum dimidij

militis.& cum augmento obtulit militem I.

Rogerius de Guasto dixit, quòd tenet de eadem Ecclesia Gualdum, & Sanctum Thomain in Tete, quod est feudum II. militum & dimidij. & cum augmento obtulit milites V. & seruientes X.

Ogerius Ferilli tenet de eadem Ecclesia in Tete Castellum Vetulum, quod est feudum I. militis. & cum augmento obtulit

milites II.& seruientes IV.

Galganus Collipetri tenet de eadem Ecclesia in Tete Montem Viridem, & vnum tenimentum in Castello Syluæ, quod est feudum I.militis & dimidij.& cum augmento obțulit mili-

ces

Præpositus Sancti Stephani de Acese tenet in Tete Faram, & Fatezolam, & Tomarezam, quod est seudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV. & servientes VIII.

## Abbas Sancti Clementis in Piscaria.

O Derisius Abbas Sancti Clementis in Piscaria, quæ est inComitatu Manupelli, tenet in Tete Faram, & Insulam,
quod est seudum I. militis, & tenet in Tete Balonianum, quod
est seudum I. militis, & tenet in Penne Alamum, quod est
seudum II. militum, & tenet in Comitatu Aprutis Guardiam,
quod est seudum II. militum, & Arolam, quod est seudum.
I. militis. Vna sunt seuda militum VII. & cum augmento
obtulit milites XIV. & servientes XVIII.

Abbas Sancti Stephani de Riuomaris, sicut dixit, tenet de Domino Rege Rigolcetum, quod est feudum II. militum, & Thorinum, quod est feudum I. militis, & Osentem, quod est feudum I. militis. Vnà sunt seuda IV. & cum augmento ob-

tulit milites VIII.& seruientes VIII.

## Isti tenent de eodem Abbate Sancti Stephani de Ridomaris.

Pobertus Tordinus tenet de eodem Abbate in Tete Casale Sancti Saluatoris, quod est feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II. Vnà demanij, & seruitij dicti Abbatis sunt de proprijs sendis milites VI. & cum augmento obtulit milites XII.& seruientes VIII.

Robertus Altini tenet de eodem Abbate in Tete Sernem, quod est feudum I.militis. & cum augmento obtulit milites II.

#### EPISCOPVS APRVTIL

Vido Episcopus Aprutij dixit,quòd tenet in Aprucio Teramum, & Sanctum Benedictum, & Forcellam, & Caprisi-

SVB GVLIEL II. REGE. 1

cum, & Lauaronem, & Ripam, & Torontum, & quoddam tenimentum in Sancto Flauiano, & Collem Vetulum, & Maianum cum suo tenimento, & quoddam tenimentum in Montorio, & in Penne tenet Lucum, quæ, sicut dixit, sunt seuda-X.militum. & cum augmento obtulit milites XXIV. & sernientes XL.

## EPISCOPYS FORCONEN.

Erardus Episcopus Forconensis dixit, quòd tenet de Domino Rege Ciuitatem Sancti Maximi in Forcone, qua, sicut dixit, est feudum Limilitis, & Castellum Roga, quod est feudum Limilitis, & Casale Sancti Maximi, quod est feudum Limilitis. Vnà sunt seuda militum III. & cum augmento obtulis milites VI. & servientes XII.

#### De institia Comitis Boamundi. De Ducatu.

## Isti sunt Barones, qui tenent de Domino Rege in capite.

- Ordanus de Riuello dixit, quòd tenet de Dómino Rege in capite in Comitatu Theatino Iollianum, quod est seudum II.militum, Acrim, quod est I. militis. & cum augmento obtulit milites VI.& seruientes XII.
- Guillelmus Licinus tenet à Domino Rege Bacrum de Comitatu Manupelli, & est feudum II. militum. & cum augmento obtulit milites IV.
- Filij Maynerij de Palena, sient dixerunt, tenent à Domino Rege in domo Palenam, quod est, sient dixerunt, seudum III. minitum, & Garantam, tum, & tenent Lamam seudum III. militum, & Garantam seudum I. militis, & in Baibatenent Survam, quod est seudum I. militis, & Roccam de Piczis in Terra Burrellens, quod est seudum I. militis. Vuà fant seuda XI. & cum augmenco obtulit XXV. milites, & seruientes L.
- Oderssius de Ydris cum fractibus tenet à Domino Rege indemanio in domum Piczum Ferracum, quod est seudum. II. militum, & in Tete tenet li Quatri, quod est seudum I. militis, Sanctum Comitium seudum I. militis, Petrosum.

feudum I.militis, & Cotollium feudum I.militis, quod tenet ab eo in seruitio Aspramonte. Vnà sent feuda VIII. & cum

augmento obtulit milites XVIII.& feruientes XXX.

Raynaldus Gentilis dixit, quòd tenet de Domino Rege in Tete Sorellam, quod est feudum II. militum, & Gambarum, quod est I.militis, & Roccam de Albano, quod est II. militum,& Montem Morescum, quod est II. militum, & Tucullum, quod est I. militis. Vnà sunt feuda VIII. & cum augmento obtulit milites XIV & seruientes XXX.

Aspramonte nepos eius tenet de prædicto Raynaldo Gentile Campum Lesante, quod est feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. Vnà demanij, & seruitij prædicti Raynaldi Gentilis, cum augmento funt milites XVI. & fer-

vientes XXX.

Tacobus de la Roma tenet de Domino Rege Piczum, quod est feudum I. militis. & cum augmento obtulit mitites II. Et hoc, quot tenet in Ortona, & in Monte Nigro est fendum I. militis. Vnà sunt seuda II.& cum augmento milites IV.& sernientes IV. Vnà sunt feuda VI. & augmentum VI. Vnà inter feudum, & augmentum obtulit milites XII. & serujentes XXIV.

Macchabæus Melatinus cum suis consanguineis, sicut dixerunt, tenent cum suo tenimento,& Monticellum,& Camporam,& Nepoczanum, quod est feudum VII.militum, & cum augmento obtulerunt milites XIV & servientes XXVIII.

Raynaldus de la Troia tener Troiam, quod, sicut dixie, est feudum III. militum, & Yzanum, quod est I. mllitis, & augmentum sunt milites V. Vnà inter feudum, & augmentum obtu-Ilt milites IX.& seruientes XVI.

## Isti tevent de pradisto Raynaldo de la Troia.

A Cro de la Penna, & Godemarius frater eius tenent de eo tertiam partem Montini de marie de la companya de la c tertiam partem Montini de prædicto Raynaldo, quod, ficut dixit, est feudum dimidij militis. & cum augmento obtulit milicem I.& seruientes II. Vnà demanij,& seruitij prædicti Raynaldi sunt cum augmento milites XI, & seruientes XX.

In quinter no originali erant dua carta vacua inter ista , qua scripta sunt, & subsequentia quod propter boc dicitur, quia

non vide tur continuare.

#### SVB GVLIEL II. REGE. 137

Guillelmus frater iam dicti Comitis Roberti tenet de eo in Aprutio Tortoretum, quod ficut dixit, est feudum IV. militum, & tenet Montorium, quod est feudum I. militis, & Cafale Sancti Benedicti feudum I. militis Vna funt milites VI. & augmentum eius sunt milites VI. Vna inter feudum, & augmentum obtulit XII. & servientes XXIV.

#### In tenimente Penna. De codem Comite Roberto.

Aynaldus de Trigano, & Timius frater eius tenent de codem Comite Triganum, quod, ficut ipfi dixerunt, est feu dum Hamilitum, & Corusiam seudum Lamilitis. Vnà sunt mis lites III. & augmentum corum miles I. Vnà inter seudum, & augmentum obtulerunt milites VI. & servientes XII.

Gualterius Berardi tenet in Penne medieratem Aquilani,quod, ficut dixit, elt feudum I. militis. & cum augmento obtulit

milites II. & sernientes IV.

Berardus, & Gualterius nepotes prædicti Gualterij tenent in Penne medictatem Aquilani, & sicut dixerunt, est fendum Emilitis. & cum augmento obtulerunt milites II. & seruientes IV.

Guido Ferrati de Aquila, & Battholomæus nepos eius tenent alium Aquilanum, quod est, sicut dixerunt, seudum II. militum. & augmentum eius II. milites. Vnà inter seudum, & augmentum obtulerunt milites IV. & seruientes VIII.

Gualterius Moderi, & Acto frater eins tenent in Penne Collem Domnicum, & duas partes de Torrita, quod est, sicut dixerunt, seudum II. militum, & tenent Prætognanum, quod est seudum I. militis. Vnà sunt milites III. & augmentum milites III. Vnà inter seudum, & augmentum obsulerunt milites VI. & serusentes XII.

Transmundus Moderi tenet in Penne Clarinum, & tertiam partem Torritæ, quod est, sicut dixie, seudum II. militum. & augmentum eius sunt milites II. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites IV. & seruientes VIII.

Folgerius de Scatrino tenet medietatem Cermaniani, & medietatem Canoguittonis, quod, sicut dixit, est feudum I. militis. & cum augmento obtulit milites II. & servientes IV.

Transmundus de Collemaio tenet in Penne Collem Maium.

M2-

Maium, quod, sieut dixit, est seudum III. militum, & Catagnanum, quod est II. militum, & Turisanam, quod est I. militis, & medietatem Montis Sicci, quod est dimidij militis. Vnà funt milites VI. & dimidius, & augmentum eius sunt milites VII. & dimidius, Vnà inter seudum, & augmentum obtulic milites XIV. & seruientes XXVI.

Cleopas de Ciuitaguana tenet in Penne Ciuitaguanam, quæ est, sicut dixit ipse, seudum III. militum, & tenet Andrauanum, quod est I. militis, & in Collulo tenet seudum dimidij militis, & tenet Genestulam, quod est seudum I militis. Vnà sunt seuda militum V. & augmentum sunt milites VI. & dimidius. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites XII. & servicentes XXII.

Transmundus de Collemay tenet in Penne medietatem Collis Sicci, quod est, sicut ipse dixit, feudum dimidij militis. & cum augmento obtulic militem I. & servientes II.

R aynaidus de Brictoli, & Gentilis de Petra Iniqua, & Guillelmus, & Bartholomæus tenent in Penne à Ragone de Puliano Coniolum, quod est, sieut dixerant, feudam I militis & dimidij. & ennu augmento obtulerunt milites III. & seruientes VI.

Riccardus de Brictoli tenet in Penne Carpanetum, quod, ficut dixit, est feudum III militum, & tenet Fabricam, quæ, ficut dixit, est feudum II. militum. Vnå sunt milites V. Vnå cum augutento obtulit milites X. & seruientes XX.

Raho de Puliano, sicut dixit, tenet in Penne Cretanum de prædicto Comite, quod, sicut dixit, est feudum II. militum, & tenet ab co Vestigium, quod est seudum II. militum. Vnà sunt milites IV. & augmentum IV. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit VIII. milites, & servientes XVI.

Riccardus de Puliano tenet de eodem Comire in Penne Podium, quod, ficut dixit, est feudum II, militum. & cum augmento obtulit milites IV. & servientes IV.

Transmundus de Puliano tenet de codem Comite in Penne-Montem Bellum, quod, sicut dixit, est feudum II. militum. & augmentum eius sunt alij II. milites. Vnà inter seudum, & augmentum obtulut milites IV. & seruientes VIII.

Bartholomæus de Casali tenet in Penne medietatem Cotiniani, quod, sicut dixit, est feudum II. militum. & eum augmento obtulit milites IV.& feruientes VIII.

Raynaldus Libreit dixit, quòd tenet de prædicto Comite inserence Ripaltam, quæ, ve dixic ipse, seudum II. militum, & Bristolum, quod est seudum III. militum, & Faram in Penne, quod est seudum I. militis. Vnà sunt seuda VI. & augmentum eins sunt milites VI. Vnà sunt de proprijs seudis seraitij prædicti Comitis Roberti seuda militum CXXXVII. & dimidij. & augmentum sunt milites CXCI. Vnà inter seudum, & augmentum demanij, & seruitij prædicti Comitis Roberti sunt milites CCCC. minus II. & seruientes DCCXVI.

## Isti sunt, qui tenent in capite à Domino Rege in Aprutio.

Actaleonus tenet à Domino Rege in Aprutio Cansanum, quod, sicut ipse dixit, est seudum III. militum, & tenet alsud tenimentum, quod est seudum I. militis Vnà sunt milites IV. & augmentum eius sunt milites IV. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites VIII. & servientes VIII. Transmundus de Castello Vetulo tenet in capite à Domino Rege in Aprutio Castellum Vetulum, quod, sicut dixit, est seudum III. militum, & Murum in Aprutio, quod est seudum IV. militum, & Curtem in Aprutio, quod est seudum II. militum, & in Penne Balbianum, quod est seudum II. militum, quod tenet Alexander de Balbiano. Vnà sunt seuda militum XI. & augmentum eius sunt milites XV. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites XXVI. & servienzes LHI.

#### Isti tenent de eo.

BErardus de Scorrano tenet de eodem Transmundo in Penne Montem, & Mortulam, quæ sunt de tenimento Sancti Iohannis in Venere, quod est seudum I.militis & dimidij, & augmentum eius I.miles & dimidius. Vnà inter seudum, & augmentum milites III.& seruientes VIII.

Burrellus de Cellina, & Robertus frater eins renent in Aprutio Montem Sancti Angeli, quod est, sicut ipsi dixerunt, seudum. III. militum. & tenent in Penne Cellinam, quod est seudum. III. militum, & in Aprutio tenent Ripam, quod est seudum. II. militum. & Vgo silius Acti Montem Falconem in Aprutio-quod est seudum II. militum. & Locarescum, quod est seudum II. militum. Vnd sint de seudu eorum milites XII. & augmentum eorum XII. Vnd inter seudum, & augmentum obtulerunt milites XXIV. & seruientes XLVIII.

Guillelmus Scorranus tenet à prædictis Dominis Burrello, & fratre suo in Penne Scorranum, quod, sicut dixit, seudam II. militum, & Podium de la Rosa, quod est feudam I. militis. Vnà sunt de seudo suo milites III. & augmentum eius sunt milites III. Vnà inter seudam, & augmentam obtalit milites VI.& seruientes XII.

Maccabæus, & frattre cius tenent de codem Burrello, & fratresuo in Aprutio Camporam, quæ, vt ipsi dixerunt, est seadum
I.militis. & cum augmento obtulerunt milites II. & seruientes IV. Vnà sunt de proprijs seudis seruiti prædicti Burrelli,
& fratris eius seuda militum V. & augmentum sunt milites
V. Vnà inter seudum, & augmentum seruiti sunt milites
V. Vnà demani, & seruiti prædicti Burrelli sunt seuda militum
XVII. & augmentum eius sunt milites XVII. Vnà inter seudum, & augmentum demani, & seruiti milites XXXIV. &
feruientes LXVIII.

#### De Comitatu Comitis Simonis de Sangre.

Omes Simon filius Comitis Theodini, ficut dixit Vgo Aua-lesius, tenet in Principatu Capun Callellum Sangri, quod est sendum V. militum. & Scheinam fortem cum Rocca Sicca in Terra Burrellensi, quod est seudum I.militis, & Altidenam in Terra Burrelli, quod est feudum III. militum, & Barream, quod est feudum IV. militum, & Roccam de Entremonte, quod est fendum III militum, & Roccam de Quinquemillijs, quod est seudum I.militis, & Collent Angelum in Balba, quod est feudum I militis, & Scamnum, quod est feudum I.militis, & Fracturam, quod oft feudum I militis, & Pilem in Terra Burrelli, quod est in Ducatu, seudum III. militum,& Castellum Tassi, quod est I. militis,& Castrum, quod est feudam II. militum, & Auersam Curiam, quod est feudum III. militum. Vnà sunt de proprio seudo Simonis filij Comitis Theodini milites XXXII. & augmentum eius sunt militos LXVIII. Vnà inter fenda, & augmentum demanij sui obtulit prædictus Simon milites C. & fernientes CCL.

Iffi

#### Iffitenent de eo.

Philippus de Guasto, sicut dixit, tenet de eo in Terra Burrellensium Rosellum, quod est seudum I. militis, & Petinum... Guaraczanum, quod est seudum, sicut dixit, I. militis. Vnż sunt de seudo suo milites II. & augmentum eius sunt milites II. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites IV. & seruientes II.

Præliachin, sicut dixit Vgo Aualari, tenet de eodem Simon Roccam de lu Rasu in Balba, quæ est seudum I. militis. &

cum augmento obtulit milites II.& seruientes IV.

Orrisus Burrellus, sicut dixit, tenet de eo tres partes Castellionis in Terra Burrellens, quod est seudum III. militum, & Belmontem, quod est seudum II. militum, & Roccam Abbatis, quod est seudum I. militis. Hoc tenet Orrisus Burrellus, & Saldum, quod est seudum I. militis, & Pesclum Seroli, quod est seudum II. militum. Vnà sunt seuda militum VIII. & augmentum eius sunt milites XIII. Vnà inter seudum, & augmentum obtulit milites XXII. & seruientes L.cum suis Baronibus.

#### Isti tenent de ea.

Nitredus tenet de codem Orrisio in Terra Burrellensi duas partes de Calcasacco, quod est feudum I.milicis.& cum

augmento obtulit milites II.

Orrifius, & Transmundus, sicut dixit Orrifius, tenent de eodem Orrifio in Terra Burrellesca medietatem Saroli, quod est seudum II, militum. & cum augmento militum IV. Sunt de proprio seudo seruitij prædicti Orrisij milites HI. & augmentum III. Vnà inter seudum, & augmentum seruitij sunt milites VI. Vnà demanij, & seruitij prædicti Orrisij sunt de proprijs seudis milites XII. & augmentum sunt milites XVI. Vna inter seudum, & augmentum demanij, & seruitij obtulit milites XXXIX. & seruientes L. Et si necessitas suerit in partibus illis, vltra hos quotquot habere poserit.

Hæc funt nomina militum Archis, qui non habent feuda.

Riccardus de Pupa. Gentilis de Rocca.

Iohannes de Arce. Actenul. frater eius. Hie requiritur foldus. Hæc sunt nomina militum Archis, qui habent seuda.

Ionathas de Altauilla tenet villanos LII. qui non reddunt, nisi seruitia, & salutes, & tenet terram pro duobus panclis bouum,& tenet molendina II.quæ reddunt denarios XXXV.& victualium salmas XII. & tenet Ecclesiam I. vnde habet victualium salmas III.& de vino salmas III. & tenet vineas VI.

Hoc tenet Iohannes filius Landi, qui duxit sororem ipsius Ray-

naldi,& debet seruire de milite I.

Raynaldus de Pupa tenet villanos LII.qui non reddunt nisi seruitia, & salutes, & tenet terram pro duobus panelis bouum, & tenet molendinum I.vnde habet victualium salmas IX. & salutes VI. & denarios XXIV. & habet IV.vineas, & denarios XXIV. & de parte Ecclesia habet salutes III.

Vxor de Statio Abbate cum filijs & paruulis suis tenet villanos LII.à quibus non habet nisi seruitia, & salutes, & tenet terram pro duobus panclis bouum, & tenet molendinum I. vnde habet victualium salmas IV.& tenet vineas VI. & Ec-

clesias II.

Nicolaus tenet villanos XL. qui non reddunt nisi seruitia, & salutes, & tenet terram pro II panclis bouum, & vineas IV. & molendinum I. vnde habet victualium salmas IV. & denarios VIII. & tenet cannabinam I.

Mobilia tenet villanos IV.qui non reddunt nisi seruitia, & salutes,& tenet terram pro II.panclis bouum, & vineas IV.&

molendinum I.vnde habet victualium salmas IX.

Iohanues Robele tenet villanos XXXIV. qui non reddunt nisi feruitia, & falutes, & tenet terram pro II. panclis bouum, & vineas II.

Ionatha de Giliberto tenet villanos XLIV. qui non reddunt nisi seruitia, & salutes, & tenet terram pro II. panclis bouum, & vineas V. & partem molendini, vnde habet salmas II. & cannabinam I.

Raynaldus de Capilato tenet villanos XL.qui non reddunt nisi feruitia, falutes. tenet terram pro II.panclis bouum, vineas V. partem molendini, vnde habet salmas II. victualium, cannabinam I.

Achilles tenet villanos XXX. qui non reddunt nisi seruitia, & salutes; & tenet terram pro II. panclis bouum, & vinces III.

Rogerius Syluestri tenet villanos VI. qui non reddunt nisi ser-

SVB GVLIEL. II. REGE. 14:

uitia, & falutes, & tenet terram pro I. panclo bouum, & vineas III.

Iohannes de Orania tenet villanos VI. qui non reddunt nisi fernitia, & salutes,& tenet terram, vbi seminat salmas III.& vineam I.

Baronus tenet villanos XI. qui non reddunt nisi seruitia, & salutes,& tenet terram, vbi seminat salmas VII. & vineas II.

Goffridus de Casaluere tenet villanos X; qui non reddunt nisi feruitia, & salutes, & terram, vbi seminat salmas IX. & vineas II. & molendinum I. vnde habet salmas III.

Cafarus tener villanos XX.qui non reddunt nisi seruitia, & salutes,& tenet terram pro I.panclo bouum,& vineas II.

Petrus Adambi tenet villanos II qui non reddunt nisi seruitia, & salutes, & tenet terram, vbi seminat II. salmas.

Guarardus tenet terram, vbi seminat salmas III.

Hocius tenet villanos III qui non reddunt nisi seruitia, & salutes, & tenet terram, vbi seminat salmas III.

Magister Petrus tenet villanos X. qui non reddunt, nisi seruitia, & salutes, & tenet terram pro I panclo bouum, & vineas II.

Hac funt nomina, feuda, & tenimenta militum Sora.

Lando de Sora tenet villanos XX. qui reddunt soldos denariorum Papiæ XVIII. Vnà XII. denar. pro solidis II. victualium salmas de Sicilia XX. de vino salmas XII. & tenet terram, vbi seminat salmas de Sicilia VIII. & habet vineam... I & salutes.

Actenulphus frater eins tenet tantumdem.

Iohannes Manchus tenet villanos XIX. qui reddunt folidos XVIII. minus denarijs V. & reddunt victualium falmas XXVIII.de vino falmas XXVIII & tenet partem molendini, vnde habet victualium falmas VI. De Ecclesia habet reditum de victualibus falmas IV.& de pane falmas II.& terram, vbi feminat falmas X.& habet vineas II.& falutes.

Sergia cognata ipsius Iohannis cum filijs suis tenet tantum-

dem, quantum pater eius Iohannes.

Hugo de Pontecutuo tenet villanos XII. qui reddunt folidos VII. & victualium falmas XXX. de vino falmas VII. Tenet partem molendini, vnde habet victualium falman I. & tenet terram, vbi feminat falmas X. & tenet vineam 1. & falutem.

Lando de Sermilla frater eius tenet villanos VIII. qui reddunt falutes VI.& victualium salmas XIII.& de vino salmas VI.& eenet partem molendini, vnde habet de victualibus salmam. I.& tenet terram, vbi seminat salmas VIII.

Vxor Gerardi Thodini cum filio suo tenet villanos XII. qui reddunt solidos VII.& denarium I.& victualium salmas XV. de vino salmas XI. & tenet terram, vbi seminat nouem sal-

mas,& tenet vineam I.& habet salutes.

Sohannes de Hugo tenet villanos XII. qui reddunt sosidos VI. & victualium salmas XX.de vino salmas VII. tenet partem molendini, vnde habet salmas V.& tenet terram, vbi seminat salmas XI. & tenet vineas II. cum horto & salutes, & tenet villanum I.cum fratre suo.

Perrus de Vgno tenet villanos XIII.qui reddunt soldos VIII.& denarios IV.& victualium salmas VII. de vino salmas VIII. tenet partem molendini, vnde habet salmas X. & terram, vbi

feminat salmas IX.& vineam I.cum horto,& salutes.

Petrus Pauper tenet villanos IX.qui reddunt foldos VI. & denarios III. & de victualibus falmas IV. & de vino falmas VI. & tenet terram, vbi feminat falmas XII. & vineas II. Tenet Ecclesiam, vnde habet falmam I. de victualibus. de vino falmas II. de oleo denarios II. & habet falutes.

Iohannes Pinni tenet villanos VIII. qui reddunt folidos V. & denarios IX. & victualium falmas VIII. de vino falmas VI. & tenet terram, vbi feminat falmas VII. & vineam I. cum

horto,& falutes.

Pandulphus Herme tenet villanos X.qui reddunt solidos VI.& vicualium salmas VI. de vino salmas VI. & tenet terram.,

vbi seminat salmas X.& vincas III.& habet salutes.

Petrus de Herme frater suus tenet villanos XII. qui reddunt solidos VII.& victualium salmas XII. de vino salmas VII.& tenet terram, voi seminat salmas V.& tenet vineam I. & habet salutes.

Thomas Squalla tenet villanos XX. qui reddunt solidos VII. & victualium salmas XX. de vino salmas II. & tenet II. molendina, vnde habet salmas XV. & tenet terram, vbi seminat salmas II. & habet vineam cum horto, & salutes.

Lando Abuczatus tenet villanos XX. qui reddunt folidos XII. & victualium salmas XVI. de vino salmas XII. & tenet ter-

SVB GVLIEL. II. REGE.

ram, vbi seminat salmas XIX. & vineam I. & partem molendini, vnde habet salmas III. & hortum I. & salutes.

Bertholotta tenet villanos XVII.qui reddunt folidos IX. & victualium falmas III. & de vino falmas XI. & tenet terram, vbi feminat falmas XIV. & habet vineas II.cum horto, & falutes.

Goffridus Loreta tenet villanos VII. qui reddunt solidos V. & victualinm salmas XI.& de vino salmas II.& tenet terram , vbi seminat salmas XIV.& vineam I.cum horto,& salutes.

Lucas de Rachis tenet villanos VII. qui reddunt folidos V. & victualium falmas III. & de vino falmas V. & tenet terram., vbi feminat falmas XII. & habet vineas II. cum horto, & falutes.

Guaymarius tenet villanos IX. qui reddunt folidos VI. & denarios II.& victualium falmas VIII.de vino falmas V.& tenet terram, vbi feminat falmas V.& vineas II.cum horto: & departe molendini habet victualium falmas II.& falutes.

Iohannes de Hyfmaele tenet villanos V. qui reddunt folidos III.& victualium falmas II.de vino falmas II.& tenet terram, vbi feminat falmas IV.& vineam I.cum horto, & falutes. :

Petrus frater eins tenet tantumdem, quantum prædictus Iohannes Hyimaele.

Iohannes Actenulphus tenet villanos IV. qui reddunt denarios XXV. & victualium falmas VIII. & vineas II. cum horto, & falutes.

Aldericus tenet villanos V. qui reddunt folidos III. de victualibus falmas IV. de vino falmas II. & terram, vbi feminat falmas VIII. & vineam I. cum horto, & falutes.

Lando Lamberti tenet villanos IV.qui reddunt denarios XX.& victualium falmas II.de vino falmam I. & mediam, & tenet terram, vbi feminat falmas XII.& vineas II.& falutes.

Iohannes Tortus tenet villanos III. qui reddunt folidos III. devictualibus falmas III.de vino falmas III.terram, vbi feminat falmas VIII.& habet vineas IV.cum horto,& falutes.

Lunfredus tenet villanum I. qui reddit denarios XII. & tenet terram, vbi seminar salmas X.& vineas III. & salutes.

Petrus de Carnello tenet villanos III.qui reddunt denarios XI. & victualium falmas III.de vino falmam I.& tenet terram, vbi feminat falmas VII.& vineas II.cum horto,& falutes.

Girardus de Alberto tenet villanum I.qui reddit denarios VI.&

victua-

victualium salmam I. & tenet terram, vbi seminat salmas VIII. & vineas II. cum horto, & salutes.

Petrus de Campanna tenet villanos IV. qui reddunt denarios XVII. & victualium salmam I.de vino salmas X. tenet terram, vbi seminat salmas XIV. & vineas III. & partem molendini, vnde habet salmas X. & salutes.

Villelmus Rusiu tenet villanos IV. qui reddunt solidos III. minus denario I.& victualium salmam I. & de vino salmas III. & tenet terram, vbi seminat salmas VI.& vineas II. cum horto, & salutes.

Giminarius frater eius tenet villanos V. qui reddunt denarios XXXII. & victualium falmas III. de vino falmam mediam. & tenet terram, vbi feminat falmas VI. & vineam I. cum horto, & falutes.

Gualterius Paganus tenet villanos V. qui reddunt folidos IV. minus denario I.& victualium falmas V. de vino falmas III. & terram, vbi feminat falmas VII. & vineas II. cum horto, & falutes.

Ionathas de Donadeo tenet villanos IX. qui reddunt foldos VI.& denarios VIII. & victualium falmas V. & de vino falmas II.& tenet terram, vbi feminat falmas X. & vineas II. & falutes.

Iohannes Russus tenet villanum I. qui reddit denarios XII. & victualium salmam I. & mediam de vino salmam I. & tenet terram, vbi seminat salmas VI. & vineas II. & salutes.

Balduinns villanos III.qui reddunt denarios XI. & victualium falmam I.& mediam.de vino falmam I. & tenet terram, vbi seminat falmas VIII.& vineas H.& salutes.

Lando de Marocta tenet villanos III.qui reddunt denarios XII. & tenet terram, vbi feminat falmas VI. & vineas II falures, & medium molendinum, vnde habet falmas II. & habet hortum I.

Zibaldus tenet villanos III.qui reddunt denarios XXX. & victualium salmas II.& tenet terram, vbi seminat salmas VI. & vineas II.cum horto, & partem molendini, vnde habet salmas II.

Girardus Soranus Fusci tenet villanos VIII.qui reddunt salmas VII.& victualium salmas XVI. & tenet terram, vbi seminat Isalmas X.& vineas II.& hortum,& salutes.

Petrus

SVB GVLIEL. II. REGE.

Petrus Rabudda tenet villanos III. cum fratre suo Iohanne Rabudda, qui reddunt denarios XXVIII. & tenet terram, vbi seminat salmas XIV. & vineas II. & hortum, & salutes.

Stephanus Iohannis Radulphi tenet villanum 1. qui reddit denarios VIII. & victualium falmam I. de vino falmam I.& tenet terrani, vbi feminat falmas XV.& vineas II. cum hortibus III.& falutes.

Lando de Stephano tenet villanos VI. qui reddunt foldos V.& victualium falmas V.& tenet terram, vbi feminat falmas X. & vineam I.cum horto, & falutes.

Petrus de Aymone tenet villanos X. qui reddunt foldos V. & denarios VIII. & victualium falmas XI. & de vino falmas VIII. & tenet terram, vbi feminat falmas XVIII. & vineas II. cum horto, & partem molendini, vbi habet falmas II.

Landulphus tenet villanos XII.qui reddunt foldos X. & vi&ualium falmas XX.de vino falmas XI.& tenet terram, vbi feminat falmas XVI.& habet vincas II.& falutes.

Aleph tenet villanos X. qui reddunt foldos IX. vicualium falmas XII.de vino falmas IX.de Ecclesia vicualium falmas II. & tenet terram, vbi seminat falmas XII. & vineam I. & salutes.

Landulfus de Cioffi tenet villanos XVIII. qui reddunt soldos V.& victualium salmas VIII & habet partem molendini, vnde habet salmas de victualibus III.& tenet terram, vbi seminat salmas XII.& vineas II.cum horto, & salutes.

Oddo de Vidrito tenet villanos XVIII.qui reddunt foldos IV. & denarios X.& victualium falmas XVI. de vino falmas V.& tenet terram, vbi feminat falmas X.& vineam I. cum horto. & falutes.

Vxor Iohannis Scutinelli cum filio tenet villanos IV. qui reddunt denarios XXV.& victualium falmas IX. de vino falmas IX.tenet terram, vbi feminat falmas VI. habet vineas II. & hortum I.

Matthæus Odder, tenet villanum, qui reddit soldos VII. & victualium salmas X. de vino salmas X. & tenet terram, vbi seminat salmas X. & habet vineam I. cum horto, & salutes.

Philippus de Scuzzo tenet villanos VI.qui reddunt foldos IV.& victualium falmas XV. de vino falmas VI. & tenet terram, vbi feminat falmas XII.vineam I.cum horto, & falutes.

Gepti habet terram hereditariam, vbi seminat salmas VI. & habet vineas II. cum horto. T 2 Io-

Iohannes filius eius habet hereditatem, vbi seminat salmas, VII. & habet vineam I.cum horto.

Petrus Alferij tenet villani dimidium, qui reddit denarios III.& victualium falmam mediam. de vino falmam mediam, & tenet terram, voi feminat falmas VI.& vineas II.

Ichannes Papa tenet terram, vbi seminat salmas II. & mediam, & vincas II. cum horto.

Gualto tenet terram, vb1 seminat salmas VII.& vineas II.cum\_horto.

Iohannes de Antonio tenet terram, vbi seminat salmas V. & vineas II. cum horto.

Iohannes Bos tenet terram, vbi seminat sahnas V.& mediam\_, & vineas II.

Bonushomo Landi Belli tenet terram, vbi seminat salmas X. & vineas II.cum horto.

Granultus tenet terram, vbi seminat sui nas VII. & vineas II.

Boccius renet villanum I.qui reddit falutes, & tenet terram, vbi feminat falmas II. & vineam I.

Sophia tenet rerram, vbi seminat salmas V. & vineam I. cum. i horto.

Guillelmus Pan tenet terram, vbi seminat saimas VIII. & vi-

Leo de Angustino tenet terram, vbi seminat salmam I. & mediam, & vineam I.

Petrus Cece tenet terram, vbi seminat salmas VII. & vineam I.

com horto.

Donadeus Magistri Petri tenet terram, vbi seminat salmas VI. & vineas II cum horto.

Petrus de Stephano tenet terram, vbi seminat salmas VI. & vineas II.

Oderisius Iohannis Breuenzonis tenet terram, vhi seminat salmas VI.& vineas II.

Landulphus Iohannis Pingi tenet terram, vbi seminat salmas IV.& vineam I.

Petrus Gaytus tenet villanos IV. qui reddunt denatios XXIV. victualium falmam I.de vino falmam I. & tenet terram, vbi feminat falmas XII,& vineas HI.

Petrus de Ponte tenet terram, vbi seminat salmas VIII. & vi-

Cle-

SVB GVLIEL. II. REGE. 149

Clenirtus tenet terram, vbi seminat salmas VII. & vineam I. & hortum I.

Iohannes de Morena tenet terram, vbi seminat salmam I. & vineam I.cum horto.

Iohannes Radus tener terram, vbi seminat salmas IV. & vineas II.cum horto, & habet partem molendini, vnde habet salmam mediam de victualibus.

Lando Constantinus tenet terram, vbi seminat salmas VII. & vineas II.

Taino tenet terram, vbi seminat salmas IV. & vineas II.

#### Hac sunt tenimenta militum Aquini.

Ohannes de Timaro habet recomendatos homines, qui reddunt fernitia, & falutes, habet de hereditate terrarum XXIV. modia, vbi feminat falmas VIII. & habet vineas III.

Thomas de Caron, habet hominem I. & de hereditate habes terram modiorum XX, vbi feminat falmas VI.& mediam,& vineas II.

Tempestas frater eius habet tantumdem.

Iohannes de Dauid habet de hereditate terrarum modia XIX. vbi seminat salmas VI. & vineam I.

Macchabæus tenet de hereditate villanos II. qui reddunt seruitia, & salutes, & tenet modia de terra XL. vbi seminat salmas XIII. & vineas V.

Iohannes de Straczato habet de hereditate villanum I.& XXII. modia de terra, vbi seminat salmas IV. & vineas IV.

Tancredus habet de hereditate modia de terra XXX.vbi seminat salmas X.& vineas III.& mediam, & de parte molendini salmam I.& mediam,& villanum I.qui reddit seruitia, & salutes.

Gilius habet de hereditate modia de terra XXIV. vbi seminat

Riccardus Gosfridi tenet de hereditate villanum I. qui reddit seruitia, & salutes, & tenet modia de terra III. vbi seminat salmam I.& vineam I.

Iohannes de Carbone tenet terram de hereditate pro medio panclo bouum.

Riccardus de Carbone tener terram de hereditate tantum-

dem, & villanum I.

Nicolaus de Roberto de Alferio habet reditus de I. villano, qui reddit vicualium salmam I. de vino salmam I. & mediam., & tenet modia de terra XI. vbi seminat salmas III. & thumalum I. & partem tenet molendini, quod reddit salmas III. hoc tenet de seudo. De hereditate tenet modia de terra XIIX. vbi seminat salmas XVI. & II. partes, & vineas V.

Robertus filius Alferii, qui nondum est miles, tenet tantumdem de feudo quantum Nicolaus patruus suus, & de liereditate

tantumdem, X. modia plus.

Landulphus de Poto tenet villanos VII. qui reddunt salmas V. & tertiam, & de vino salmas VI. & seruitia, & tenet de terramodia XXVII. vbi seminat salmas IX. & de parte molendini habet salmas XI. & tenet vincam I. de hereditate, habet recomendatos III. qui reddunt salutes, & seruitia, & habet de terra modia VII. vbi seminat salmas II. & tertiam, & vincam I.

Guillelmus Beruensonus tenet villanos II. de seudo, qui reddunt de vicualibus salmas H.de vino salmas III. salutes, sa seruitia, tenet terram, vbi seminat salmam I. sa mediam . De hereditate tenet XL. modia terrarum, vbi seminat salmas XIII. svineas IV. se villanos III. qui reddunt seruitia, sa salutes, sa medietatem molendini, vbi habet salmas III. se tertiam.

Ogerius tenet terrarum modia IV. ubi seminat salmam I. & tertiam. De hereditate tenet modia XX. ubi seminat salmas VI. minus tertio.

Philippus Roffridi, Nicolai filius, qui non dum est miles, tenet uillanos II.qui reddunt seruitia, & salutes, & tenet terrarum modia VI.ubi seminat salmas II.De hereditate cum fratrefuo habet modia XVII.ubi seminat salmas VI. & habet uineas II.

## Hy funt feudatary Capitinate. In primis.

VItus Aualerius tenet Benamaiorem, quod est seudum I. militis, et tenet medium Montorium, quod est medium seudum.

Filij Domini Berardi de Briaulo tenent Portacanduń, quod cst feudum I. militis.

Do-

## SVB GVLIEL. II. REGE. 151

Dominus Henricus Cena tener medium Montorium, quod est medium feudum, & Malianellum, quod est medium feudum

Dominus Alaymus tenet Sanctum Bartholomzum de Serra Mala à Domino Riccardo de Anglono, quod est quartum feudi.

Riccardus de Anglono tenet Picatium, quod est feudum II.militum, & Bisacium, & Montem Nigrum, quod est feudum II. militum, & Portellas, quod est feudum II.militum.

Dominus Pandulphus de Aquino tenet Rotellum, quod est seu-

dum I.militis & dimidij.

Dominus Acenulphus de Stipitis tenet Benafrum, quod est III.

partes militis.

Dominus Conradus de Stipitis tenet Casalfanum, & Ficarolam, & Sanctum Heliam, quod est feudum I. militis & dimidij.

Thomas de Stipites tenet Teronem, quod est feudum trium par-

tium militis.

Dominus Geruasius silius Maynerij tenet Ciuitellam, & Montem Longum, quod est seudum Imilitis.

Dominus Robertus de Sancto Vito tenet Sanctum Vitum des Ficarola à Domino Conrado, quod est quarta pars militis.

Dominus Fransmundus de Montealto tenet Sanctum Iulianam, quod est seudum I. militis.

Dominus Guillelmus de Anglono tenet Loritum, quod est seudum I.militis.

Dominus Gualterius Gentilis tenet Macclas, quod est feudum I.militis.

Dominus Guidus de Guasto tenet Petracatellam, & Monachileonem, & Portaram in demanio, quæ sunt seuda III. & tenet Cesternam, & Podolarium inhabitabilia, quæ sunt seuda II.

Dominus Gernasius de Catellis tenet Catellam cum Casalibus suis à Domino Guidone de Guasto, quod est seudum I.militis.

Guillelmus de Pesclo tenet Pesclum, & Cantalupum à Domino Guidone de Guasto, quod est seudum I, militis.

Fisij Domini Matthæi de Sancto Agapito tenent Ciuitellam de Celidonia, & Sanctum Felicem in Pic.quod est feudum I.militrs.

Dominus Riccardus Filij Moncij, & Robertus de Fogia teneng

Ti-

Tibiczam, quod est feudum I.militis.

Robertus de Ripa tenet medium Quadranum à Domino Riccardo de Buffo, quod est medium seudum.

Dominus Ticlesus tenet Cossianum, quod est seudum I. militis, & tenet medium Quadranum à Riccardo de Buxo, quod est medium seudum.

Dominus Tholomæus de Castellione tenet mediam Sanctam— Crucem, & Morconem, & mediam Casaluaticam, quodest feudum I.militis,

Filij Guasmundi de Sanctacruce tenent mediam Sanctam Crucem, & medieratem Casaluatica, quod est feudum I. militis.

Henricus, & Gualterius de Sanctoangelo de Badianosa tenent Sanctum Angelum, quod est tres partes seudi.

Filij Rahonis de Cattello Pagano tenent Cattellum Paganum, quod est feudum I.militis.

Dominus Nebolonus de Ponte tenet Quercum Maiorem, qued est feudum I.militis.

Benedictus de Vipera tenet Viperam à Domino Nebolone de Ponte, quod est feudum Limilitis.

Guillelmus de Forcellata tenet Forcellatam,& Clusanum, quæ sunt seuda II. militum.

Pinabellus tenet Caltellum, quod est feudum I.militis.

Dominus Malgerius de Marchia tenet Cafaluanum, & Macclam Sarracenam, & Sanctum Petrum Collectanum, que funt feuda I.miliris.

Dominus Nicolaus Drago tenet Fuganum, quod est seudum I. militis.

Guillelmus Treselonus tenet Trescelonum, quod est sendum I. militis, & inhabitabile.

Hugo de Mastrali tener Basilicam, quod est feudum I. militis.

Paganus de Mastrali tenet Monteni Saracenum, quod est seu-

Dominus Gimundus de Molisso tenet Castellum Vetus, quod est feudum I militis.

Dominus Elias de Ripa tenet Ripam, quod est feudum I.militis, & Castrum Magnum, quod est medium feudum.

Dominus Gualterius de Bicoaro tenet Celentiam, quod est feudum I.militis.

Dominus Robertus de Busso tener Cell. quod est feudum I.militis. RicSVB GVLIEL. II. REGE. 153

Riccardus de Busso tenet Puczanum, & Sanctum Iohannem Maiorem quod est seudum I. militis, & Montem Acutum, & Gualdum de Sac.quod est seudum I.militis, & quarti.

Rogerius de Pededemonte tenet Gambatissam inhabitatam

à Riccardo de Busso, quod est feudum I.militis.

Dominus Riccardus Mathianus tenet Tufariam, & Montema Rotarum, quæ sunt seuda II.militum.

Dominus Rogerius de Parisio tenet Castellucium de Sclauis, quæ sunt seuda II. militum, & tenet Petram Montis Corui, ni, quod est seudum I. militis.

Nicolaus Comestabulus Troix tenet Phutum, quod est seu-

dum I. militis.

Dominus Amerius S. Martini tenet Sanctum Martinum, quod est seudum II. militum.

Dominus Iohannes tenet Campum Marinum, quod est seudum I.militis, & dimidij.

Dominus Raynaldus de Porcelletto tenet Guillonisium, quod est feudum II. militum.

Dominus Hugo de Porcelletto tener Geldonem, quod est seudum I. militis.

Domina Salomæa de Petraficta tenet PetramFictam, & Sanctum Cyprianum, quæ sunt seuda.

Dominus Henricus de Caurata tenet Cantiam, quod est seu-

Magister Henricus tenet Sanctum Nicandrum, & Deuiam, quæ sunt seuda II. militum.

Domina Comitissa Casertæ tenet Esclirellum, quod est seudum I.militis.

Domina Riccarda tenet Rhodum, quod est seudum I. militis. Dominus Guido de Gibellettto tenet Vesta, & Bairanum, quæ sunt seuda.

Dominus Theobaldus Franciscus tenet Canianum, quod est feudum II.militum.

Dominus Guglielmus de Syponto tenet Candelarium, quod est feudum I.militis.

Hi

V

Hij sunt Pralati Feudatari, Instituariatus Capitinata, &

A Bhas S. Helenæ tenet Montem Caluum, quod est seudum.

Episcopus Dragonariensis tenet Plantilianum, quod est medium sendum.

Abbas S. Iohannis in Plano tenet S. Triphonem, quod est medium foudum, & est inhabitatum.

Monasterium S. Angeli de Cinitate tenet S. Antonium, quod est seudum I. militis, & est inhabitatum.

Episcopus Cinitatis tenet S. Laurentium, quod est medium.

Electus Troianus tenet Sanctum Laurentium, quod est feudum.

Abbas Venusij tenet Cornetum, quod est feudum.

Abbas.S.Iohannis in Lama tenet S.Marcum, quod est seudum. & Faczolum, quod est seudum I.militis.

Monasterium Terræ Maioris tenet Riciam, quod est seudum I.militis, & tenet Roganum, & Casale Terræ Maioris, S.Iustam, & S.Mariam in Arco, quæ sunt seuda.

Episcopus Larinensis tenet V rorem, & Lilicem, quæ sút seuda.

Abbas Calanæ tenet Montem Nigrum, quod est seudum.

Archiepiscopus Montis S. Angeli tenet Cannetum, quod est feudum.

Monasterium Caux tenet S. Stephanum. & S. Petrum de Caluiola, qux sunt seuda.

Monasterium S. Iohannis de Gualdo tenet S. Angelum de Vico, quod est feudum I militis.

Alarinum cum honore suo sunt seuda VII. Vide. In primis Corpus Alarini est seudum III. militum. Montorium est seudum VIII. militum.

Ripitella est feudum I.militis. Fossarace est feudum I.militis. & Russa est feudum I. militis. Particulare, & Vniuersale est feudum I.militis.

## REGNIBARONES,

Quibus iussu Friderici II. Imperatoris traditi sunt ad custodiendum Galliæ Cisalpinæ obsides.

Habentur ex regesto anni CIDCCXXXIX.
pag.41. ad 45.

Decembri XIII. Indic. aput Pisas.

#### DE FACTO PRISONVM.

XXV.Decemb.De mandato Imperiali facto per Magistrum. Riccardum de Traiecto scripsit Petrus de Capua ad Riccardum de Montenigro Iustitiarium Terræ Laboris. Fidelitati tuæ præcipiendo mandamus, quatenus, receptis hijs litteris, vbicumque per Iustitiariatum tibi commissum sueris, te Neapolim conferre procures ad Riccardum de Montesusculo Iustitiarium Capitinatæ, & Honoris Sancii Angeli sidelem nostrum, quo inuento, quicquid super facto captiuorum & obsidum, quos cum galeis ad præsens destinamus in Regnum, ex parte nostri culminis tibi dicer oretenus, quem super eos specialiter destinamus: per nuntium etiam, vel litteras tibi mittet, indubitanter credere, & esticaciter adimplere procures. cauens ne per moram tuam seruitium nostrum sibi commissum aliquatenus retardetur, quod, si contingeret, Maiestati nostræ plurimum displiceret. Datum.&c.

Item de eodem mandato scripsit idem ad Iustitiarium.
Aprutij. Fidelitati tuæ præcipiendo mandamus, quatenus quicquid super factum captinorum, & obsidum, quos cumagaleis in Regnum nostrum destinamus ad præsens, Riccardus de Montesucolo Iustitiarius Capitinatæ, & Honoris Montis Sancti Angeli oretenus ex parte nostri culminis tibi dicet, quem super co specialiter destinamus, per nuntium etiam, vel kitteras tibi mittet, indubitanter credere, & esseciter adim-

plere procures, vt exinde.&c.

Item de eodem mandato scripsit idem similes litteras ad Landalphum de Franco Iustitiarium Terræ Bari per omnia.

Item similes scripsit ad Andream de Aquauiua Iustiria-

rium Terræ Y drunti per omnia.

Item similes scripsit ad Angelum-de Marra per omnia.

XXVI. einsdem. De Imperiali mandato sacto per Magistrum Riccardum de Traicco seripsit Guillelmus de Tocco Diopuido de Dragone &c. Mandamus Fidelitati tuæ, quatenus quicquid Riccardus de Montesusculo Instituarius Capitinatæ fidelis noster dixerit tibi super sacto captiuorum Lombardorum, quos in Regnum nostrum Siciliæ destinamus, credas, & efficaciter studeas adimplere. Datum.

Similes ad Compalatium Neapolis,vt credat eidem.

Item vniuersis per Regnum Siciliæ constitutis sidelibus suis. Quia captiuos Lombardos in Regnum nostrum Siciliæ destinamus, quos oportet deduci per partes varias, in quibus sunt illi, quorum custodiæ singulos corum mandauimus deputari, Fidelitati vestræ præcipimus, quatenus ad requisitionem Riccardi de Montesusculo Iustitiarij Capitinatæ sidelis nostri, qui plures ex ipsis captiuis Lombardis ducet de mandato nostro ad loca, quibus debent custodiri, securum conductum eis dare curetis: ita quod securè ducantur, & commodè per eundem. Datum.

De Imperiali mandato facto per Magistrum Riccardum de Traiecto scripsit ad Riccardum de Montenigro Iustitia-

rium Terræ Laboris, & Comitatus Molisij.

XXV. Cùm quosdam de Mediolano, Placentia., & Cremona, quos captiuos habemus, in Regnum duxerimus destinandos, & ex ipsis quosdam per Barones ipsarum partium sideles nostros de iurisdictione tua velimus cum diligentia custodiri, Fidelitati tux præcipiendo mandamus, quatenus captiuos ipsos, qui tibi suerint assignati, recipias, & eos secundum tenorem cedulx, quam tibi mittimus præsentibus interclusam, captiuorum ipsorum, & Baronum, quibus assignari debent, sigillatim nomina continentem, Baronibus ipsis assignes: eis ex parte nostra districte præcipiens, vt captiuos ipsos cum, omni diligentia faciant custodiri; eis in victu, dum in ipsorum custodia suerint, prouisuri, de quorum assignatione sieri facias publica scripta, vnum penes te retinendum, & aliud ad Curiam

riam nostram mittendum. Ordines & in iurisdictione tua aliquem virum sidelem, qui singulis mensibus ipsos requirat, & videat qualiter custodiantur, & eis victui necessaria ministrentur. Datum.

Similes scripsit Boamundo Pissono Iustitiario Aprutij.

Similes Thomasio de Montenigro Iustitiario Principatus. & Terra Beneuentana:

Similes Riccardo de Montefusculo Iustitiario Capitinatæs Similes Landulpho de Franco Iustitiario Terræ Bari, sacamentione de ciuibus.

Similes Andreæ de Aquauiua Iustitiario Terræ Ydrunti, sacta in eis mentione de ciuibus.

Similes Ptholomæo de Castellione Iustitiario Vallis Gratæ3. & Terræ Iordanis.

Similes Goffrido de Montefusculo Iustitiario Calabriæ.

Similes Guillelmo de Anglono Iustitiario Sicilia citra flumen Salsum.

XXV. De eodem mandato scripst Laurentius Riccardo de Montenigro Iustitiario Terræ Laboris, &c. Mandamus tibi, quatenus omnes captiuos, quos Riccardus de Montesusculo Iustitiarius Capitinatæsidelis noster tibi assignauerit, recipias, quos continet cedula in alijs tibi missis Excellentiæ nostræ litteris interclusa, per loca iurisdictionis tuæ distribuens, prout in eadem cedula continetur. Reliquos verò Iustitiario Aprutij sacias assignari, vtipse per iurisdictionem suam eos diuidat, prout mandamus eidem per litteras speciales. dictis etiam captiuis, donec in manibus tuis suerint, domum exhibeas competentem.

Similes Thomasio de Montenigro Iustitiario Principatus pro his, quos ipse dividet, & quos assignabit Iustitiario Vallis Gratæ.

Similes Ptholomæo de Castellione Institiario Vallis Gratæ pro suis,& pro hijs,quos assignabit Institiario Calabriæ.

Similes Gosfrido de Montesusculo Institurio Calabriæ pro suis, & eis, & quos assignabit Institurio in Sicilia citra sumen Salsum Guillelmo de Anglono.

Item scripsit Thomasio Fil.Osmundi, vt captinos, quos con-

de Montesusculo Iustitiario, &c. recipiat, eosque distribuat

prout in eadem cedula continetur.

Item scripsit idem litteras Landulpho de Franco Iustitiario Terræ Bari pro suis, eis, quos affignabit Iusticiario Terræ Ydrunti Andrez de Aquauiua.

Barones in Iustiticrictu Aprutij, quorum custodia singillatine commissi sunt Prisones Lombardi.

| R Ogerius de Malaherba custodiat Thomasium Caca-tossicum M.                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Gentilis de Grandinato—Leonardum de Casali M.                                     |
| Berardus de Amiterno-Leonem Maynerium M.                                          |
| Rao de Auersa—Iacobum Maynerium M.                                                |
| Petrus de Auersa——Albertum Scaccaborrazum Mo                                      |
| Vinciguer a de Bellante Philippum Burrum M.                                       |
| Matthæus de Bellante Albertum de Busto M.                                         |
| Fortibracza—Petrum Busanum de Plac.P.                                             |
| Berardus de Auersa—Iacobum Valuum M.                                              |
| Vinciguerra de Auerfa — Thadæum Bellabucca M.                                     |
| Vinciguerra de Palena-Grimerium Pastorellum P.                                    |
| Ptholomæus de Castellione — Ioh. Bellum fil. Astrologi M.                         |
| Raynaldus de Sangro — Guillelmum de Marola M.                                     |
| Domini Malatini — Jac.fil. Obizonis de Melignano M.                               |
| Domini de Ofen — Aldricum de Palatio M.                                           |
| Thomasius de Manerio—Guidonem de Melignano M.                                     |
| Domini de Tallacotio—Albertinum Coionem M.                                        |
| Dom. de Ciuitate Anten. Paganum, & de Businato M.                                 |
| Domini de Valle Sorana — Conradum de Lampugnano M.                                |
| Domini de Merreo—Iordanum de Bezano M.                                            |
| Filij Bartholomzi de Pontibus — Iacobum de Cureno M.                              |
| Tadhæus de Fractura — Albertum Panicatum M.                                       |
| Domini de Collepetro-Bouem de Cureno M.                                           |
| Comes Ber. de Loreto Porracium Rauouenti, & P.                                    |
| Berardus de Stiffo — Olprandum de Cureno M.                                       |
| Guillelmum de Cassin M. &                                                         |
| Domini de Soncio Chillelmum de Cassin M. & Obertum de Gramediano de Mac. }  Domi- |
| T. Offic.                                                                         |

I y Domini de Paganica-Iohannem de Suritino M. Domini Roccæ spinalbeti --- Lantelmum de Bubulgo M. Domini de Carunclo-Guidonem de Cruce M. Dni Pratæ Vallis Aycortinæ - Perronem de Ayminolfo Mo-Comes Simon Manuelem de Petrafanca, & 3 M.
Bonifacium de Mandelo Comes Gualterius Albertum Fornarium P. 3 Berardus de Palumban — Albernatium Villanum Mo. Domini de Vrsonna -- Lantellum Buccacium M. Thomasius de Turre-Tellum Cripellum M. Raynaldus de Aquauiua—Inblauatum Criuellum M. Gualterius de Monte—Gosfridum de Brugnano M. Symon de Petranigra — Petrum de Curte M. Symon Trogifius Girardum de Cruzano P. Barth.de Sancto Iohanne—Obertum Crypellum M. Franciscus Gualterius de Turre—Presbyteru de Cureno Ma Iudex Gualterius de Bucclanico—Obertum Marillano M. Domini de Brittulo----Manfridum de Businado M. Domini de Planella Goffridum de Albagno M. Guillelmus de Landulpho—Goffridum de Ayrone M. Domini Roccæ filiorum Adami ---- Ardengu de Ardengis P. Domini de Podio Raon—Rogerium de Sentiran P. Domini de Collemadio—Toraldum de Vignano P. Tancredus de Cillina — Obertum Dyań.P. Transmundus de Puliano — Henricum Theutonicum P. Domini de Belforte — Iacobum de Torran — Mortuus este in ingressu in galeam. Manerius de Castenga --- Lantelmum de Conte M. Berardus de Millan. Albertum de Caluo P. Matthæus de Cansano-Iannonem Arcicocum P. Berardus de Longannano—I ohannem Rundanum P. Berardus Fundarolus—Paulum Cazum P. Transmundus de Castellouetulo — Obertum de Fontana P. Domini Arenarum — Albertum de Raso P. Berardus de Turturito — Vgolinum Leccaconnum P. Robertus de Turturito — Homodeum Contanellum P. Iacobus de Cerrito — Obertum Coruallum P.

Domini de Torrira Guillatonna Comallan P.

Domi-

Domini de Podio Ymbrecele—Engliricum de Cruce M;
Domini de Rusito—Petrum Rubeum P.
Domini de Scorrano—Palmerium de Currasio P.
Domini de Caprasico—Cremascum Fabrum C.
Bartholomæus de Ocre—Danisium silium Oddonis P.
Gentilis de Cerasolo de Vngno—Guillelmü de Hubertis P.
Domini de Arenar.—Iohannem Scullonem P.
Boamundus de Letto—Iohannem Ienebrado P.
Domini de Luco—Iacobum Pregnum P.
Domini de Latroia—Musinum de Settaro M.
Berardus Bessi—Obertum Bossum M.
Philippus de Turre—Tassum de Settaro M.
Boamundus de Senella—Conradum de Radoldo M.
Berardus de Comestabulo—Conradum Cuminum M.

Barones in Iustitiariatu Terra Laboris, quorum custodia singillatim commisi sunt Prisones Lombardi.

Bonifacium de Posterula Comes Thomasius Coldracum Scaccaborracium Comitem Gosfr.de Curtenoua Comes Cafertæ Comitem Manfrid.de Curtenoual Gabrielem de Petrasancta Pandulphus de Aquino — Iacobú Guidonem de Manerio M. Rogerius de Caluellis — Odonem Burrum M Henricus de Ebulo — Durandum M. Adenulphus de Aquino - Marthæum Gambarum M. Odo de Abenabulo — Conradum Scaccaboracium M. Robertus de Molifio — Bonifacium de Lampugnano M. Thomasius de Molisio - Manuelem de Surgino M. Domini de Montemilulo — Matthæum de Posterula M. Thomasius de Riuonigro — Guillelmum de Benadiculo M. Petrus de Ebulo — Sadonem de Hyato M. Diopuldus de Dragono Vaginam Viscontem Paganum Vicedomini Thomasius de Ebulo - Iacobum Scaccaboracium M. Domini de Monte Azul. Aldericum de Osa M. Riccardus de Marzano — Iacobum Marzanum P. Hector de Conca Vbertum Amiconem M. Guil-

Guillelmus de Palma - Guillelmum Clericum P. Raynaldus de Auella—Henricum de Landriano M. Pandulphus de Aquino—Comité Goffridu de Camisano M. Domini de Insula-Mediolanum de Cusano M. Iulianus de Castropignano — Obertum de Curtemaiori P. Stephanus de Anglono-Medium Creuellum M. Guillelmus de Pescolanzano -- Giliolum Maynerum M. Marinus de Valle-Grimerium de Tuna P. Senebaldus de Fossaceca—Guelfum de Ponte. Vacat, quia remaner in Placentia. Henricus de Fossaceca—Berardum de Presbytero P. Domini Cantalupi—Vgonem Auignonem P. Riccardus de Molino — Gerardum Burrum P. Robertus Bussus — Guillelmum Loccaconnum P. Dominus de Planisi - Opizonem Vicedomini P. Robertus de Morrone --- Antolinum de Montecimino P. Rog. de Canale-Russinettu fil. Philippi de Caprimildo P. Goffridus de Petraualda — Cremascum de Cino C. Rogerius de Hiello—Albertum Rubeum de Iussistino P. Gualterius de Biscurro—Clericum de Nigro de Mozia. Vgo de Rocca Viuari—Engliscum Mariuallam.

#### Obsides Padua.

Vnfredus de Reburlis-Petracium fil. Bernucij Vldran. Iohannes de Suessa Bonifacium Oliverij de Solaro. Rebursa—Iacobum fil. Guillelmi de Palmerio. Thomasius Scallonus — Albertum Dentem. Robertus de Apolita---Iacobum de Bertis. Thomasius de Ioya — Caralassarium Bathomæi de Prando. Nicolaus de Cicala Henricum de Vicoagino. Qui per litteras scriptas z. Inn. L. de Franco Iust. Terræ Bari astignañ per eum Leoni de Bonetio Ciui Bari. Philippus Capice——Guillelmum fil. Aldigerij. Toranus—Englefidum fil. Pandini. Iohannes Boue-Petrum fil. Monaldi. Guillelmus Guaymarius—Rolandum Guanerinum? Iohanes de Raymo — Girihectore fil. Grimaldelli de Lumino Iohannes de Sanctofraymundo Ruffinum Brugnunonem Iohan-

Iohannes Paganus — Barthol.fil.Zaffi.ludicis.

Berardus de Montemedio — Vitalianum de Domo Iudicis.

Symon de S. Angelo — Berrettum fil. Bonifacini de Solaro.

Vgo Cappellus — Iohannem de Cafotto.

Leonardus de Auenabulo de Auerfa — Paganinu de Viguntio.

Guillelmus de Rocca Robone — Henricum de Vico Ageria.

Domini de Campo Læto — Henricum de Manfrido.

Vitus Aualerius — Matthæum de Vitaliano de Lumizi.

Barones in Iustitiariatu Principatus, quorum custodia singilla; tim commissi sunt Prisones Lombardi.

Mastiger Iustitiarius Cuiscardum, de Petrasancta M. Iacobus de Morra Landulphum Cripellum, & 3 M. Goffridus de Morra - Matthæum de Prialone M. Rao de Acchia — Lanfrancum de Cusano M. Riccardus de Montenigro ---- Albertum de Businado M. Iordanus Filangerius — Octacium de Bufinado M. Robertus de Caiano - Franciscum de Seccano M. Iohannes de Monteforte-Petrum Burrum Mi Matthæus Franciscus - Raynerium Scangnum M. Pandulphus de Fasanella - Obertum Surdum de Placeria P. Dni de Conturso-Guillelmum Aduocatu de Placentia P. Riccardus de Senercla --- Matthæum Gambarum M. Gradaronus dela Valua—Lantelmum Mammarellum M. Oddo de Lauiano — Guidonem Mammarellum M. Philippus de Acerno—Antelmum de Triuulco M. Iohannes Fasanella — Henricum de Puzubunello M. Riccardus de Bisacijs—Obizum Mentecazum M. Philippus de Zunculo—Andream Gambarum M. Riccardus de Flumari—Mediolum de Prialone M. Iohannes de Reuello — Rogerium de Orenzano M. Landulphus de Crypta—Guillelmum Mora M. Guerrerius de Crypta—Gerardum Pellucc.M. Guillelmus de Montemarano — Bouem Buscum M. Henricus de Torasio—Iacobum de Serigno M.

Dominus Qualletta—Falauellum de Mocza M.

Vgo Capasinus—Aliprandum de Casali M.

Riccardus Capasinus — Tanninum de Lunisano P.

Iohannes Paganus - Lotterium Gruta M.

Guillelmus Budettus -- Landonem de Rosa M.

Filis Roberti Capasini — Obertum de Riuolta P.

Barrholomæus Bonhomo - Guillelmettű de Lapugnano M.

Riccardus Fil-Henrici - Finacium Bosium M.

Hector de Montesusculo-Danesium Criuellum M.

X 2 Ade-

Adenulphus Ianarius—Vbertinum Aduocatum P.
Bartholomæus de Alduino—Albertinum Criuellum M.
Thomasius Burracius—Albertinum de Posterula M.
Iohannes de Marzano—Ealconem Todiscum P.
Rogerius Filgimundi—Guidocum de Fontana P.
Sergius de Castromaris Surrenti—Iohannem de Marate M.

Barones in Iustitiariatu Basilicata, quorum custodia singillatim commissi sunt Prisones Lombardi.

Rogerius Tortamañ. Ægidium de Posterula, & 3 M<sub>3</sub>. Rog. de Castelmezano — Iammardum de Terzago M. Robertus Petrapertusus — Durantum de Melignano Ma Goffridus de Craco—Henricum de Mariano M. Raynaldus de Garris.—Arnaldum de Cantono M. Gilibertus de Salandra. Albertum de Hayata M. Rob. de Ripacandida Spinalbeum M. Comestabulus Venusij——Iacobum Albeum Ma. Robertus Gentilis Ruffinum de Mandello Scrimagium de Srimagijs 3 M. Andreas de Aquanina — Berteraymum de Cafanoua M. Berardus de Castenga — Ambrosium de Zibil. M. Gualterius de Rayano — Rogerium de Henricis M. Guillelmus de Montefalzone—Ottacium de Henricis M. Guillelmus de Rotis Lampunninum Spata in rocca M. Riccardus de Lacupesili—Iacobum de Turre M. Domini de Platano — Anfaldum de Riua de Placentia P. Vguicio Saxofortis — Lanfrancum de Curte M. Riccardus de Tito — Iacobum de Buginado. Domini de Pincerno — Obertum de Summa M. Dominus Gloriosæ—Flamingum de Legnano M. Thomasius de Saponaria—Perciuallum de Summa M. Nicolaus de Moliterno—Nicolettum de Cusano M. Berengerius de Bizano-Pisam de Lugnano M. Riccardus de Loria Sixtum de Puzubonello M. Gualterius de Raiano Castellinum de la Cruce M. Guido de Lacunigro Guidonem de Bosenado M. Guil-

#### SVB FRID. II. IMPA

165

Guillelmus de Sangineto

Antelmum de Pizubonellu

Morandum Marignon

Conradus de Santomauro—Grassum de Casale M.

Petrus Romanus Dns Rotudæ—Tetracinum de Arcellis P.

Gilibertus Dns Turturæ—Palmerius de Montedomni P.

Henricus Dns Pappasideris—Petrum de Conio P.

Petrus Dns Tricclini—Burgononem Lacchett.P.

#### In Melphia Obsides Padua.

Iudex Petrus—Andream Mancaspissus.

Muscus—Riccardum Scintillam.

### In Iustitiariatu Capitinata.

Riecardus de Montesusculo Iustitiarius—Obertinum de Ozulu.M.

Guido de Guasto — Guillelmum de Galerato M. Gualterius de Biccaro — Indeum de Hayato M.

In Iustitiariatu Terra Bari Barones, & Ciues, quorum custodia commissi sunt Prisones Lombardi.

Dominus Turi—Henricum Manerium M.
Goffridus de Montefusculo—Lanzinum de Curte M.
Thomasius Ancorosus—Crescentium sil. Alberigeti de Danisano de Judice.

Malenzanus deBaro—Bar.fil.Aluer.Nani de ZachoPaduad!
Thomasius Arbustus de Neapoli—Odorium fil.Henrici de
Vico Ageris Paduanum, qui per litteras factas I. Iunij aput
Capuam datus est Nicolao de Cicala.

# Valley of the Alle Monopolo Obsides Padual ...

Segnoricius de Monopoli—Albertum de Bonizo.
Petrus de Vncia—Guarmerinum fil. Orlandi Guarmerini.
Raymundus Iudicis Petri—Bart. fil. Simeonis Mancaspissus.
Protontinus—Oliuerium filium Marci de Danisa.
Magister Raynerius—Benedictu fil. Gabrielis de Ludisino.
In

### 166 BARONES REGNI

### In Botonto Obsides Padua.

Segnorus—Bonauenturam fil. Andreæ de Frud.

Iudex Petrus de Botóto—Rodulph fil. Andreæ de Cerruro.

Goffridus de Litthia—Paradifum fil. Henrici Paradifi.

Angelus de Furafia cum genero—Carfilionem fil. Paganini de Vigentio.

Abbamundus cum fratribus — Antoninum de Manfredis, Iacobus de Ferrarijs — Paulum de Dente.

.Maior de Ferrarijs - Andream fil. Massari Dulcis.

#### In Trano Obsides Padua.

Vrso Iudicis Iohannis—Solimanum de Leopardo.

Eustasius de Zasiro — Iacobum sil. Henrici Roberti Iudicis.

Taquintus de Risando cum fratre — Philippum sil. Brittandi
Iudicis.

Apolitus de Barulo - Viuianum de Domo Iudicis.

Iohannes Mazzuccus cum fratre Amoruzo — Simeonem Mancaspissu qui Simeon decimo terrio XIII. Ind. Iunij aput Sanctum Germanum commissus est Iusticiario Terræ Bari, & Terræ Ydrunti L.de Franco, vripsum in aliquo castrorum Imperialium faciat cum expensis ipsorum custodiri. deputando duos servientes ad ipsus custodiam cum expensis corumdem. Quæ litterræ factæ sunt per manus Magistri Petri de Capua de mandato Iudicis Thadæi.

Iudex Gualterius cum fratribus --- Vngarellum fil. Petri

Pennæ de Vngarellis.

#### In Barulo Obsides Padua.

Vgo de Lellis — Tacobum Franciscum filium Alli, quem mandatum est custodiri in Castro Baruli, sine expensis, cidem Vgoni XVI Maij XIV. Inde

Griso de Melsica - Tisium fil. Maxentij Ioh. Vin.

Iohannes de Marra cum filio—Iordaninum filium Alberti Bar. XXVII. Aprel. XIII. Ind. datum est in Castro Baruli sicut scriptum est infra

Nota-

SVB FRID. II. IMP.

Notarius Gilibertus cum fratribus Ingolfum fil. Samaritani de Contibus.

Menricus de SyreBisant—Grimedulum fill Petri de Ayonic. Iudex Angelus Bonellus—Albertinum fil: Iacobi de Ponte.. Iudex Guillelmus Furensis—Benedictum Filium, & Abonerum de Guido.

#### In Inuenatio.

Iudex Salita cum nepotibus—Arenginum filium Bernardi. Donnæ Diambræ

> Barones & Cives in Iusticiariatu Terra Ydronti Custodes Captinorum, & Obsidum.

Thomasius Gentilis -- Iacobum Trikirolum. Ray. & Guirrifius Domini Palciani -- Ioh. Paffacalcer. P. Thomasius de Orya - Guidonemede Vedellis P. Thomasius de Brittaualla -- Girardum de Sutero M. Berardus de Ozano—Castellettum Confalonerium Mo-Iohannes Cacapice—Herrigettum de Caral. Mo-Nicolaus Mareicalcus - Iacobinum Boflum M. Guillelmus de Caruigna-Benkettum de Caymo M. Riccardus Maletta: Villanettum Scoionem. Comes Petrus de S. Felice Berteraymu de Motecimino P. Robertus Guarraghus — Guillelmum fili Agati P. Rogerius Marescalens — Ruffinum de Son. P. Filij Henrici de Bonoseculo—Iohannem Faczubonu P. Petrus de Massafra-lannatium Bustinum P. Robertus Bellu-Bernardum Sculper.P.. Iohannes filius Riccardi—Philippum de Torano Mo Robertus de Cerasolo—Russinum Gattamelata M. Amo Donnæ Calyæ—Meolánum Malcalzatum M. Guido de Sancto Blasio - Marcum de Sala: M... Guerrerius de Montefusculo Gualdricum Ferr.M. Frater Goffridi de Castello Vbertinum Saluaticum M. Gentilis de Castringa—Aldricum Longum M... Vinciguerra Buccaller. — Martinum Cacapistum M. Thomasius fil. Marmontis — Vassallum de Sesto M. Gol

-7. 7.

### 368 BARONES REGNI

Goffridus Brisardus — Martinum de Rubeato M.
Guillelmus Pisanellus — Guillelmum de Sisto M.
Ionathas de Luco — Gerardum Ferrar. . .
Riccardus de Petrauaida — Iulianum Guadagnolum P.
Riccardus de Marzano — Nicolaum Bagalottum P.
Rogerius de Torscone — Lanfrancum Gorgol.P.
Philippus de Persona — Acerbum de Ponterolo M.
Petrus de Noa — Bonisacium de Scintilla Pad,

#### In Ostuno Obsides Paduæ.

Maio de Iustaro cum fratre—Artusinum sil. Pauli de Vico Ageris. Iudex Maior—Petrum Bon sil. Sulimonis de Celiberta.

#### In Brundusio Obsides Paduæ.

Guarinus — Vbertum fil. Vguizonis de Maltrauersis. Nicoletta — Guillelmum fil. Trauersi de Sacza. Francolinus — . . . filium Iordanis de Ferzet.

#### In Iustitiariatu Vallis Grazis & Terra Iordanis.

Comitissa de Coriliano—Abbatinum de Melignano M.qui datus est ad custodiam Anselmi subscripti, quia suus, quem custodiebat, obijt. & scripsit Laurentius ad eum sicut infra-XVII. Apr. XIII. Ind.

'Ampollonius de Morano—Albertum Rizolum de Placeno Paulinus de Tarsia—Oddolinum de Mandello M.
Rogerius de Matora—Andream Manerium M.
Rogerius de Guardia—Henricum Valuum M.
Francus de Mediolano—Antolinum de Porta M.
Macthæus de Tarsia—Obertum de Rizola de Placentia.

Parisius de Ypsico—Agatum Capponem P.
Berardus de Podio—Vgatium Pisalardum P.
Domini de Vrsomarzo—Aldricum Seliari M.
Robertus de Berbecario—Rubam de Balsamo M.
Henricus Pappasidere—Iacobum de Arigone M. qui XII.

April.commissus est Riccardo Valentino.

Roge.

Rogerius de Amicis Iustitiarius — Petrum de Gerezano M. Fratres Raynaldi de Guatto — Andream de Conte M. Vgo de Sabuco — Benuenutum Ferrer de Plac. Iacobus de Petramala — Cannolum de Curtemaiori P. Riccardus de Rosa — Iohannem Zinzigolum P. Petrus Biscardus — Fulcum Pelagum de Vico Dúis. Rogerius de Policastrello — Iohanem Librapanem de Plac. Stephanus de Sacto Donato — Iacobum Costa de Oca de P. Anselmus Lombardus — Raynerium Saluaticum. Datus est ei Abbatinus de Melignano suprascriptus.

Mandatum est Iustitiario Vallis Grat. Terra Iord. Vt quia Henricus de Pappasidere insufficiens est ad duorum captiuorum custodiam, cum per Iustitiarium Basilicata datus suerit eidem Henrico vnus ex captiuis custodiendus, idem auserat eidem Iacobum de Mediolano, quem ipse dederat sibi custodiendum, a assignet illum custodiendum Riccardo Valentono.

IV. Ianuarij. Scriptum est, vt dictus Guillelmus ducatur ad Curiam cum filio Nicolai de Lucrato obside Paduæ, quemdebet custodire Gisolsus de Padula: licet non inueniatur scriptus in hoc quaterno Prisonum, & Obsidum.

#### In Iustitiariatu Calabria Custodes Captinorum.

Carneleuarius de Papia — Goffridum Puzubonellum M.
Guillelmus de Altauilla — Artusium de Cusano M.
Petrus de Calabria — Iacobum Balbum M.
Guillelmus de Sellia — Thomasium Manthicazum M.
Philippus Achillen — Lantellum de Hysato C.
Alexander de Pissono — Besentratum Benzonem C.
Iordanus Gualdricus — Lantelmum de Marinata M.

### In Iustitiariatu Sicilia citra flumen Salsum-

Domina Paternionis Rufinum Medicum, & M. Passaguadum Peliccu M.

Octauianus Dominus Calatabiani—Alterium de Bussauo.

Postmodum II. Martij XIII. Ind. aput Tuscanellam assignata est in Camera, quam misit Iustit. Capitinata, diussio, siue dispensatio custodia omnium Prisonum, & Obsidum prascrip-

Y

torum, quæ in proximo sequenti solio continetur.

# NEAPOLITANI FEVDATARII,

### Qui Anno CIO.CC.LX. iure feudi sectati sunt Manfredum Regem bellum aduersus ditionem Summi Pontificis apparantem.

Schada hac quamuis hodie in Regijs archiuis haud reperiatur; vel quia amissa est, vel quia iniuria temporis pessum abijt: libuit tamen huc transcribere eius exemplum, excerptum ex tabularijs ab Casare Pagano sexaginta ab hinc annos collectis per laborem annorum quinque, viginti. De cuius scheda side ambigere debet nemo tum propter nobilitatem viri illius ingenuam: tum etiam quia profertur à plerisque scriptoribus, inter quos pratereundus minime est Dux Guardia illamintegram quasi testem producers in causa Marramaldorum pagangas.

Ominus Iohannes Capice, Pandulphus Aldemorifcus, Robertus Caraczolus, Dominus Marinus Caraczolus, Iohannes Gaytanus, Petrus Guindacius, Dominus Philippus Caraczolus, Thomasellus Scriniarius, Dominus Neapolicanus Baius, Nicolaus de Iuliano, Iohannes Saxonus, Dominus Thomasius Buccatorcius, Dominus Nicolaus Apucesalus, Dominus BartholomæusBonifacius, Dominus Berardus Moriminus, Philippus Tornupardus, Petrus Magistri Maymonis, Bonaccuntus Cafatinus, Iohannes Rauignanus, Iohannes Caritofus, Petrus Aczapacza, Thomasellus Piczatella, Marinus Pantaleo, Nicolaus Appaia, Iohannes Barbarasa, Federicus de Madio, Robertus Caraczolus, Dominus Raho Caraczolus, Dominus Iohannes Buccaplanula, Riccardus Buccaplanula, Dominus Bartholomæus Buccaplanula, Dominus Iohannes Pilce, Domina Maria Castalda, Dominus Sarus Guindacius, Marinus Gaytanus, Ligorius Gaytanus, Martucius Gaytanus, Dominus Bartholomæus de Auersana, Andreas Caradente, Dominus Iohannes Tammarellus, Iohannes Buccaplanulus, Dominus Iohannes

Buc-

Buccaringus, Thomasius Dentice, Dominus Iohannes Caraczolus dicus Barba, Dominus Iohannes Boczntus, Dominus Bartholomæus de Insula, Dominus Guido de Castroueceri, Manfridus de Auersana, Dominus Bartholomæus Capice, Leonardus Capice, Martucius Francus, Dominus Henricus de-Aprano, Dominus Landulphus Tomacellus, Dominus Bartholomæus Tomacellus, Dominus Sergius Tomacellus, Dominus Andreas Tomacellus, Dominus Petrus Carbonus, Dominus Iacobus Galiotus, Dominus Ioannes Galiotus, Dominus Petrus Rex, Dominus Iacobus Corzone, Landulphellus Minutulus, Dominus Petrus Guindacius, Dominus Ligorius Minutulus, Riccardus Figimundi, Iohannes Berdisca, Dominus Petrus de Auersana, Dominus Iacobus Zambarella, Dominus Petrus Baraballus, Dominus Thomasius de Arbusto, Ligorius Muschinus, Dominus Petrus Oleopisce, Andreas Paparonus, Dominus Sinibaldus Baraballus, Dominus Iacobus Filimarinus iuuenis, Dominus Iacobus Filimarinus senes, Dominus Bartholomæus Oleopisce, Dominus Landulphus Minutulus, Domina Truda Tortella, Dominus Guillelmus Cassanus, tohannes Romanus, Dominus Petrus Ianarius, Abbas Rogerius Ianarius, Iacobus Ianarius, Pandulphus Ianarius, Petrus Tornipardus, Domina Icca Mazzona, Domina Sichilgaita Orimina, Domina Marotta Romana, Dominus Thomasius Ianarius, Dominus Nicolaus de Mastaro, Nicolaus Scriniarius, Iohannes Apucefalus, Cæfarius Aurslia, Domina Altruda Ianaria, Carenaccius Arzura, Iohannes Spatus, Sergius Carminianus, Philippus Scriniarius, Domina Maria Cutona, Dominus Petrus Ipatus, Sergius Muschinus, Martucius Strongulus, Petrus Bosfa, Matthæus Ypatus, Petrus Buccatorcius, Martucius de Dopno, Domina Bitrina de Eusebio, Dominus Bartholomæus Guindacius, Dns Philippus Protonobilisimus Dis Landulphus Protonobilissimus, Martucius de Dopno, Thomasius Scottus, Gualterius Scottus, Riccardus de Auersana, Dominus Sergius de Dopno, D. Iohannes Caraczolus, Domina Maria Caraczola, Marinus Februarius, Ligorius Crispanus, Iohannes Siginulphus, Iohannes Siginulphus iuuenis, Dominus Gualterius Falconarius, Philippus Sabatinus, Petrus de Armare, Petrus Crispanus, Dominus Matthxus Gaytanus, Franciscus de Criscentio, Iohannes de Criscentio, Petrus Y

#### 172 NEAPOL. FEVDAT.

de Criscentio, Raho Scintilla, Dominus Gualterius Boniscolus Iohannes Boniscolus, Dominus Thomasius de Aguino, Goffridellus de Valle, Dominus Losfridus de Valle, Andreas Aioffa, Dominus Adenulpus Aioffa, Iohannes Saccamundi, Dominus Iacobus Aiossa, Cenalia de Gennario, Assungia Pappainfungia, Agnellus Manfella. Omnes ifti funt Feudatarij in Gualdo, Sancto Vito, Cafandrino, Fratta, Afragola, Planura, & aliis Casalibus Neap. & dicitur quod quando Dominus Manfridus iuit Romani cum exercitu, erant dicti Feudatarij, & Milites Neapolitani fol. 208. Testes examinati tempore Caroli I.super hoc negotio sunt, Videlicet Cenalia de Gennario, Assungia Pappainsungia Agnellus Mansella, Dominus Petrus Medicus, Dominus Iohanes Puldericus, Stephanus Porzanus, Thomasius. Mallauacca, Agnellus Runchellus, Paulus Puldericus, Gottifredus de Bucco, Iohannes Farafalla, Adenulphus Cocus, Iudex Henricus Ferrillus, Gratia Russus, Dominus Iohannes Cozulus, Marinus Lagnessa, Iohannes Runchellus, Petrus Proculus, Dominus Bartholomæus Macidonus, Petrus Mannocia, Allegranza de Ebulo, Thomasius Franconus, Bartholomæus Spiccicacafo, Sergius Salla, Nicolaus de Brachio, Sergius Falconarius, Thomasius Cazutulus, Leonardus Cafatinus, Nicolaus Fellapane, Nicolaus de Dopno, Petrus Cafatinus, Iohannes de Montagna, Iohannes de Eusebio, & Petrus de Alexandro de villa Mugnani.

Feudatarij Neapolitani tempore Regis Manfridi, quos reperimus in Fasciculo XIX. & ipsos posuimus in Fasciculo XV. cum alijs vt sup. Federicus Spinellus, Dominus Iohannes Siginulphus, Iohannes Pignatellus, Dominus Ligorius Caraczolus, Dominus Henricus de Castroueteri, Dominus Paulus Pignatellus, Symon Pignatellus, Dominus Bartholomæus de Arcu, Domina Isabella de Santo Statio, Landulphus Marramaldus, Dominus Dalsina Tomacellus, Domina Maria de Puteolo, Iohannes Ianarius, Iohannes Cocus, Allegrima de Scotto, Thomasius Bulcanus, Dominus Iacobus Bulcanus, Leo Maroganus, Nicolaus Coppulatus, Fecatellus Bulcanus, Landulphus Roncellus, Petrucius, Maroganus, Domina Fenicia Brancacia, Symon Bulcanus, Dominus Adenulphus Ianarius, Dominus Sergius Maroganus, Dominus Petrus Brancacius, Thomasellus Maroganus, Henricus Brancacius de Sicilia, Paulus Mancus

173

Cæsarius Coppulatus, Iohannes Coppulatus, Henricus Maroganus, Marinus Maroganus, Frater Bartholomaus Commanderius, Dominus Adenulphus de Oferio, Dominus Perrus. Dentice, Iohannes Ronchella, Robertus Trimerula, Gualterius de Tauro, Dominus Iacobus Malasorte, Iudex Iohannes Capuanus, Iacobus Capuanus, Dominus Agnellus Maroganus, Dominus Ligorius Buccatorcius, Adenulphus Maroganus, Dominus Bartholomæus Falconarius, Matthæus Brancacius, Dominus Trogifius de Crypta, Domina Maria Buccatorcia, Dominus Pandulphus Guindacius, Dominus Adenulphus Gittius, Iohannes Francus, Sergius Guindacius, Iohannes Martius, Domina Marotta Caraczola, Domina Stephania, Dominus Thomasius Guindacius, Petrus Pisanella, Dominus Ligorius Picarellus, Dominus Iohannes Babucius, Dominus Ligorius Falconarius, Dominus Iohannes Pistillus, Landulphellus Dopnimarini, Marinus Dopnimarini, Dominus Cæfarius Pignatellus, Ligorius Proculus, Iacobutius Feracius, Thomasius Media, Conradus Buccatorcius, Petrus Guindacius, Casarius Gaytanus, Petrus Baldorius, Nicolaus Macidonus, Iacobus Orilia, Dominus Gualterius Buccatorcius, Domina Maria Bulcana, Cæfarius Gaytanus, Domina Floretta, Iohannes Ealconarius, Cæfarius dela Castalda, Riccardus Lazarus, Thomasellus Scriniarius, Martucius Caritofa, Dominus Petrus Caritofa, Dominus Iohannes Caritosa, Matthæus Sparella, Iohannes Gaytanus. Testes fuerunt Iohannes de Ligorio, Iacobus Grimaldus, Bartholomæus Cocus, Petrus Caputus, Thomasius Seuerinus de villa Frattæ, Andreas Seuerinus, & Petrus de Auferio.

Feudatarij Neapolitani tempore Principis Manfridi ex inquisitione facta per Dominum Gualterium de Summarosamilitem, Iustitiarium Terræ Laboris, & comitatus Molisij de ordine Domini Regis Caroli I.in anno 1275, penes Ioannem de Florio Archiuarium Regiæ Cameræ. Dominus Landulphus Pignatellus, Petrinus Caraczolus, Thomasellus Caraczolus, Riccardus Caraczolus, Sergius Ferula, Dominus Petrus de Auserio, Dominus Iohannes de Auserio, Matthæus Brancacius, Dominus Petrus Brancacius, Dominus Sergius Muccula, Domina Maria de Iennario, Dominus Iohannes Brancacius Brielis, Marinellus Brancacius, Conradellus Brancacius, Andreas

174 NEAPOL FEVDAT.

dreas Sconditus, Symonellus Sconditus, Domina Lætitia Rumba, Dominus Bartholomæus de Alcinio, Ligorius Dullulus, Landulphus Puldericus, Dominus Iohannes Dentice, Dominus Matthæus Brancacius, Dominus Iohannes Brancacius, Domina Truda de Nuceria, Dominus Petrus Medicus, Pandulphellus Pignatellus, Iacobus Sargenata, Dominus Rogerius Pignatellus, Iacoba Caraczola, Dominus Iohannes Marramaurus, Dominus Thomasius Caraczolus, Petrus de Sancto Stadio, Dominus Thomasius Medicus, Adenulphus de Nuceria, Dominus Iacobus Brancacius, Dominus Philippus Brancacius, Dominus Philippus Brancacius Pullonus, Iohannes Brancacius Guzus, Domina Allegrima Brancacia, Dominus Petrus de Acerris, Iohannes de Acerris, Dominus Marinus Presbyter, Nicolaus Failla, Petrucius Guindacius, Dominus Paulus Cafatinus, Matthaus Brancacius, Domina Blancoflore, Iohannes Barrilis, Domina Agna Sifingula, Dominus Marinus Rumbus Dominus Thomasius Rumbus, Domina Grusa Bulcana, Donus Philippus Bulcanus, Ligorius Bulcanus, Riccardus de Acerris, Domina Maria Donnæ Lauiniæ, Dominus Iohannes Buccaplanula, Dominus Iohannes de Arcu, Dominus Nicolaus de Arcu, Dominus Ligorius de Arcu, Alexander Gruzalma, Riccardus Tirritante, Iacobus Rumbus, Marinus Donnæ Lauinia, Casarius de Criscentio, Martucius Bulcanus, Martucius de Lamberto, Thomasius Pignatellus, Fridericus Spinellus, Dominus Iohannes Siginulphus, Iohannes Pignatellus, Dominus Ligorius Caraczolus, Dominus Henricus de Castro, Dominus Paulus Pignatellus, Symon Pignatellus, Dominus Bartholomæus de Arcu, Domina Isabella de Santo Stadio, Landulphus Marramaurus, Dominus Dalfina Tomacellus, Domina Maria de Pureolo, Iohannes Ianarius, Iohannellus Cocus, Allegrima de Scotto, Thomasellus Bulcanus, Dominus Iacobus Bulcanus, Leo Maroganus, Nicolaus Coppulatus, Ficatellus Bulcanus, Landulphus Runcella, Petrus Maroganus, Domina Fenicia Brancacia, Symon Bulcanus, Dominus Adenulphus Ianarius, Dominus Sergius Maroganus, Dominus Petrus Brancacius, Thomasellus Maroganus, Henricus Brancacacius de Sicilia, Paulus Mancus, Cæfarius Coppulatus, Iohannes Coppulatus, Henricus Maroganus, Marinus Maroganus, Frater Bartholomaus Commenderius, Dominus Adenulphus

de

de Auferio, Dominus Petrus Dentice, Iohannes Runcella, Robertus Trimergulus, Gualterius de Tauro, Dominus Iacobus. Malasorte, Iudex Iohannes Capuanus, Iacobus Capuanus, Dominus Agnellus Maroganus, Dominus Ligorius Buccarorcius, Adenulphus Maroganus, Dominus Bartholomæus Falconarius, Matthæus Brancacius, Dominus Troysius de Crypta, Domina Maria Buccatorcia, Dominus Pandulphus Brancacius, Dominus Adenulphus Giptius, Iohannes Francus, Sergius Brancacius, Iohannes Martins, Petrus Francus, Domina Marotta Caraczola, Domina Stephania, Dominus Thomasius Brancacius, Petrus Pifanelli, Dominus Ligorius Picarellus, Dominus Iohannes Babatius, Dominus Ligorius Falconarius, Deminus Iohannes Pistillus, Landulphus Dopni Marini, Marinus Dopni Marini, Dominus Cæsarius Pignatellus, Ligorius Proculus, Iacobutius Forace, Thomasius Media, Conradus Buccatorcius, Petrus Brancacius, Cæsarius Gaytanus, Pandulphus Baldonus, Nicolaus Macidonus, Iacobus Orilia, Dominus Galganus Buccatorcius, Domina Andrea Bulcana, Casarius Gaytanus senes, Domina Floretta, Iohannes Falconarius, Cæfarius dela Castalda, Riccardus Lazarus, Leonardus Lazarus, Conradus Lazarus, Thomafellus Scriniarius, Iacobus Scriniarius, Iohannes Scriniarius, Iacobus Scriniarius, Martucius Caritofus, Dominus Petrus Caritofus, Dominus Iohannes Caritosus, Matthæus Sparelli, Iohannes Gaytanus, Dominus Iohannes Capice, Pandulphus Aldemoriscus, Robertus Caraczolus, Dominus Marinus Daraczolus, Iacobus Gayranus, Petrus Brancacius, Dominus Philippus Caraczolus, Thomasellus Scriniarius, Dominus Neapolitanus Baius, Nicolaus de Iuliano, Iohannes Saponus, Dominus Tho. masius Buccatorcius, Dominus Nicolaus Apucefalus, Dominus Bartholomæus Bonisacius, Dominus Conradus Moriminus, Philippus Tornopardus, Petrus Magistri Maymonis, Bonus Incontrus Cafatinus, Iohannes Rauignanus, Domina Luca, Iohannes Caraczolus, Petrus Aczapacza, Thomasellus Pizzatelius, Marinus Pantaleo, Nicolaus Appaia, Iohannes Barbarasa, Federicus de Robertus Caraczolus, Dominus Raho Caraczolus, Dominus Iohannes Buccaplanula, Riccardus Buccaplanula, Dominus Bartholomæus Buccaplanula, Dominus Iohan176 NEAPOL FEVDAT.

Johannes Pica, Domina Maria Castalda, Dominus Sarus Brancacius, Marinus Gaytanus, Ligorius Gaytanus, Martucius Gaytanus, Dominus Bartholomeus de Auersana, Dominus Iacobus de Auerfana, Andreas Caradente, Dominus Iohannes Tammarellus, Iohannes Buccaplanula, Dominus Iohannes Buccafingus, Thomasius Dentice, Dominus Iohannes Caraca zolus dictus Barba, Iacobus Zaccharias, Dominus Iohannes Boczutus, Dominus Bartholomæus de Insula, Frater Christophorus, Dominus Guido de Castro, Dominus Manfridus de Auersana, Dominus Bartholomæus Oleopiscis, Leonardus Capice, Martucius Francus, Dominus Henricus de Aprano, Dominus Landulphus Thomacellus, Dominus Bartholomæus Tomacellus, Dominus Sergius Tomacellus, Dominus Andreas Tomacellus, Dominus Petrus Carbonus, Dominus Iacobus Galiotus, Dominus Iohannes Galiotus, Dominus Petrus Rex. Dominus Tacobus Cirzonus, Landulphus Minutulus, Dominus Petrus Brancacius, Dominus Ligorius Minutulus, Riccardus Figimundus, Iohannes, Berdisca, Dominus Petrus de Auersana, Dominus Iacobus Zambarella, Dominus Petrus Baraballus, Dominus Thomasius de Arbusto, Ligorius Mischinus, Dominus Petrus Oleopiscis, Dominus Girardus de Cremona, Andreas Paparonus, Dominus Sinibaldus Baraballus, Dominus Iacobus Filimarinus senes, Dominus Iacobus Filimarinus iuuenis, Dominus Bartholomæus Oleopifcis iuuenis, Dominus Landulphus Minutulus, Domina Truda Tortella, Dominus Guillelmus Cassanus, Iohannes Romanus, Dominus Petrus Ianarius, Abbas Rogerius Ianarius, Iacobus Ianarius Pandulphus Ianarius, Iohannes Pifcicellus, Dominus Matthæus de Surrento, Dominus Petrus Caraczolus Barba, Dominus Barrholomæus Caffanus, Marinus Saccapandus, Thomasius de Grisso, Dominus iohannes Zambarella, Dominus Petrus Tortellus, Sergius Tortellus, Iacobus Bulcanus, Martucius Tortellus, Dominus Petrus Bulcanus, Dominus Iohannes Romanus, Dominus Philippus de Puteolo, Dominus Marinus Latro, Johannes de Puteolo, Dominus Petrus Serisare, Dominus Petrus Latro, Landulphus Sardus, Dominus Ligorius Sconditus, Dominus Petrus Sconditus, Domina Altruda Berxina, Domina Lætitja Verticilla, Dominus Iohannes Boczucus, Dominus Sergius Bulcanus, Symon Maczus, Dominus Ligorius

gorius Barrilis, Symon Bauffus, Ligorius Bauffus, Dominus Petrus de Selto, Riccardus Bertonus, Dominus Petrus Brancacius, Dominus Sergius Maroganus, Iohannes Maroganus, Landulphus Comite Marone, Martacius Comite Marone, Dominus Matthæus Pisquitius, Matthæus Caraczolus Barba, Ligorius Caraczolus, Dominus Philippus Caraczolus Pifquitius, Berardus Caraczolus Pisquitius, Dominus Iohannes Caraczolus Viola, Dominus Philippus Caraczolus Viola, Iohannes Caraczolus Ruslus, Casarius Sichimanus, Matthaus Sichimanus, Dominus Ligorius Sichimanus, Nicolaus Sichimanus, Dominus Ligorius de Mastaro, Iacobus de Mastaro, Robertus de Mastaro, Iacobus Tirramus, Dominus Thomasius de Ebulo, Martucius Tirramus, Domina Marotta Annagaudia, Dominus Thadæus Passiuilus, Landulphellus Malasorte, Gaytella Aurimina, Dominus Sergius Aurimina, Lancellottus Inglensis, Thomasius Califatus, Dominus Laudisius Scriniarius, Philippus Passiuilus, Marinus Scriniarius, Peregrinus Caradente, Domina Andrea Bulcana, Iohannes Coppulatus, Dominus Bartholomæus Orimina, Petrus Sichimanus, Dalfina Pice, Iacobus Pappadia, Petrus Pappadia, Dominus Iohannes Bonuinus, Iacobus Arczura, Landulphus Caradente, Matthæus Arzura, Dominus Petrus Siripandus, Dominus Riccardus Siripandus, Dominus Iacobus Tornupardus, Dominus Ligorius Maroganus, Magister Sergius de Albero, Dominus Andreas Ianarius, Ligorius de Eusebio, Iohannes de Eusebio, Riccardus de Sicula, Philippus de Sicula, Iohannes Aurilia, Iohannes Brancacius, Dominus Thomasius Aurilia, Dominus Bartholomæus Maroganus, Petrus Tornupardus, Domina Ytta Maczona, Domina Sichilgaita-Orimina, Domina Marotta Romana, Dominus Thomanus de Anono, Dominus Nicolaus de Mastaro, Nicolaus Scriniarius, Iohannes Apucefalus, Cæfarius Aurilia, Domina-Iltruda Ianaria, Catenaccius Arczura, Iohannes Ypatus, Sergius Carminianus, Philippus Scriniarius, Domina Maria Cutona, Petrus Lazarus, Dominus Petrus Ypatus, Sergius Muschinus, Martucius Strongulus, Petrus Bosta, Matthæus Ypatus, Petrus Buccatorcius, Martucius de Dopna Vrsona, Domina Biturna de Eusebio, Díns Bartholomæus Guindacius

178 NEAPOL FEVDAT.

Dominus Philippus Protonobilissimus, Martucius de Dopno, Thomasius Scottus, Gualterius Scottus, Riccardus de Aueruerfana, Dominus Sergius de Dopno, Dominus Iohannes Caraczolus, Domina Maria Caraczola, Marinus de Februario, Ligorius Crispanus, Iohannes Siginulphus senes, Iohannes. Siginulphus innenis, Iohannes Caraczolus, Domina Margarita de Sicula, Gualterius Siginulphus, Dominus Gualterius Falconarius, Philippus Sabatinus, Petrus de Artriaro, Petrus Crifpanus, Iacobus Corbiferius, Dominus Matthæus Gaytanus, Franciscus de Criscentio, Johannes de Criscentio, Petrus de Criscentio, Raho Scintilla, Dominus Gualterius Boniscolus, Iohannes Boniscolus, Dominus Thomasius de Aquino, Dominus Gosfridellus de Valle, Andreas Aiossa, Dominus Adenulphus Aiosla, Johannes Saccamunda, Dominus Iacobus Aiosia, Dominus Iacobus Brancacius, Casarius Romanus, Donninus Iohannes de Roffrido, Bartholomæus Scottus, Robertus Scottus, & Thomasius frater. Notarius Thomasius de-Acerris, Abbas Petrus Saccamunda, Magister lanuarius, Andreas de Tauro, Martucias de Turre, Riccardus Magistri Iudicis. Domina Montanaria de Guerra, Iohannes de Muncino de Cayuano, Marinus Cacapice, & fratres; quorum bona concessa sûnt per Dominum Regem Philippo Leoni Francigenæ; & nunc tenet Dominus Petrus Orlandi. Dominus Petrus Guindacius,& frater, Dominus Iacobus Galiotus,& frater, Dominus Ligorius Barrilis, Dominus Landulphus Puzetta, Dominus Iacobus Caraczolus Viola, Dominus Petrus de Orlando Francigena tenet bona fendalia in villa Grumi, quæ fuerunt quondam Domini Marini Capicis, & fratris. Dominus Bartholomæus Oleopiscis de Neapoli, Dominus Landulphus Minutulus de Napolí, Dominus Marinus Tortellus, Dominus Iohannes Piscicellus, Dominus Iacobus Galiotus, Iohannes Boniscolus, Dominus Bartholomæus Brancacius, Dominus Iacobus Zozus, Domina Allegrima Guindacia, Dominus Bartholomæus Falconarius, Dominus Sergius Tortellus, Dominus Petrus Tortellus, Pandulphellus Aldemorifcus, & frater Dominus Thomasius de Arbusto, Heredes quondam Leonardi Caraczoli, Dominus Iohannes Piscicellus, Dominus Landulphus Sardus, Martucius Guindacius, & Petrus frater, Dominus Guido de Castroueteri, Dominus Iohannes Caraczolus

SVB REGE MANFR. 179

zolus Berdisca, Dominus Iacobus Galiotus, & frater, Petrus de Sancto Stafio, Dominus Andreas Tomacellus, Dominus Dalfina Tomacellus, Heredes Domini Gualterij de Auersana, Dominus Thomasius de Aquino, Henricus Maroganus, Dominus Philippus Protonobiliffimus, Dominus Bartholomæus Cassanus, Dominus Iacobus Brancacius, Domina Trusa Caraczola, Dominus Iohannes Siginulphus, Domina Maria Castalda, Landulphus Pice, Petrus Latro, Dominus Ligorius de Arcu, Dominus Sergius Tortellus, Dominus Adenulphus Gittius, Heres Domini Iohannis Franci de Capuana, Dominus Iacobus Galiotus, & frater. Iohannes Caraczolus, Dominus Gualterius Falconarius, Dominus Bartholomaus Falconarius, Marthæus Sichimanus, & fratres, Ligorius Proculus, Dominus Bartholomæus Falconarius, Leonus Maroganus, Philippus Romanus, Dominus Petrus Sconditus & frater, Dominns Marinus Tortellus, Heredes Domini Thomasii Minutuli, Dominus Petrus Orimina, Dominus Iohannes de Arcu, Dominus Iohannes Caraczolus Viola, Dominus Paulus Cafatinus, Dominus Bartholomæus Guindacius, & Petrus. Dominus Iacobus Filimarinus, Dominus Landulphus Piguatellus Puczetta, Domina Thomasia de Lamberto, Dominus Henricus de Castroucteri, & Dominus Guido frater, D.Iacobus Galiotus, Petrus Francus, Ligorius Brançacius, D.Landulphus Minutulus, D.Ligorius Brancacius.



NEAPOLITANI FEVDATARII.

Qui feudorum vinculis obligati Anno CIO.CC.LXXII. Regem Carolum I. in Thraciæ expeditione sectabantur.

Habentur ex tabulis maioribus, qua asseruantur in Arca D.

Ominus Philippus Lernus, Dominus Iohannes de Di-guozon Gallici tenentes bona, quæ fuerunt quondam D.Riccardi de Ribursa, & D.Conradi, & D.Iacobi Capice, Dominæ Blacofloris vxoris dicti D. Conradi, Dominæ Iacobæ Cutonis, & quondam Iacobi, & Riccardi Parrilium fratrum regiorum proditorum.Riccardus, D.Bartholomæus, Heres D. Thomasij, & Iohannes Buccaplanuli, D.Iohannes Capice cum fratribus, & Dalfina Capice. Riccardus de Tocco, Marinus, Ligorius, Domina Petrona, Iacobus, & fratres, D.Iohannes, & Philippus Gaytani. Cæfarius Musulinus, Iacobus, D.Petrus, Abb. Rogerius, D. Andreas, Pandulphus, D. Thomasius, D. Adenulphus, Iohannes, & Athanasius Ianarij. Andreas, Heres Ligorij, Peregrinus, Heres Philippi, Heres Federici, & Petrus Caradente. Dominus Landulphus de Aczia. Riccardus, D.Petrus, & Heres D.Iacobi de Acerris. Heres Petri Aczapacca, Andreas, & D.Iacobus Aiossa. Domina Gatelgrima, & Bartholomæus de Alagno. Petrus de Albeto, Heres Domini Thomasij Aldemorisci, Domina Iohanna Annagaudi, D. Nicolaus Appaia, Marinus, Nicolaus, & Iohannes Apucefali. Aymonus de Aquino. Dominus Thomasius, & Domina Gayta de Arbusto.Rubinus Arcamonus, Dominus Ligorius, & Martucius de Arcu. Catenacius, Martinus, Paulus, Matthæus, & Goffridus Arzura. Dominus Henricus, Dominus Manfridus, Heres Domini Gualterij, & Dominus Bartholomæus de Auersana. Dominus Petrus, & fratres eius, & Dominus Adenulphus de-Auferio. Cxfarius, & Iohannes Aurilla. Iohannes, Dominus Sergius, Dominus Iohannes, & Domina Sichilgayta Aurimimina.

mina.D. Neapolitanus Baius, Heres Iohannis de Baldara, Heres D.Iacobi, & D.Petrus Baraballi. D.Iohannes, & D.Petrus. Barba.Iohannes Barbarasa, & nepos. D. Ligorius, D. Iacobus, & Iohannes Barrilij . Simon Bauffus, Rogerius Bellocampu, Iohannes Berdisca, Petrus Bossa, Dis Sergius Bonifacius, Matthæus Bonisculus, Iohannes Borianus, Heres Iohannis Borini, Matthæus Brancacius de Nido, Dominus Petrus, Dominus Cæfarius, Iohannes, Dominus Iohannes, Dominus Iacobus, Abb. Iacobus, D. Thomasius, Dominus Bartholomaus, Dominus Petrellus, Matthæus, Marinus, & Philippus fratres, Dominus Philippus dictus Pullina, Dominus Iohannes de Capite Portici, Dominus Philippus, Dominus Matthæus, Heres Thomasij, & Ligorius Brancacij. Dominus Petrus Brancius, Dominus Johannes Buccafinga, Heres Petri, Dominus Galganus, Sergius, Landulphus, Conradus, & Dominus Iohannes Buccatorcij. Dominus Iohannes, & Iohannes Boczuti, Petrus, Dominus Petrus, Dominus Iacobus, Heres Petri, Dominus Philippus, & Thomasius Bulcani. Iohannes, & Heres D.Iohannis Burroni, Iohannes Capuanus, & Iacobus frater eius, Petrus Caputus, D. Philippus, D. Petrus cum fratibus, D. Raho, D. Robertus, Iohannes, D. Leonardus, Philippus, D. Ligorius, Heres D. Ligorij, D. Matthæus, D. Riccardus, Petrus, D. Thomasius, Riccardus, Heres D. Gregorij Caraczoli Russi, Domina Marotta, Ligorius, & D. Iohannes Caraczoli, & Heres D. Petri Caraczoli Baniofi. D. Petrus Carbonus, D. Iohannes; D.Petrus, & Landulphus Caritofi. Sergius Carminianus, D. Guillelmus, & D.Bartholomæus Cassani. Petrus Casertanus, D.Petrus Castaldus, D.Guido, & D.Herricus de Castroneteri. Americus Cerlonus, Philippus Cocus, Landulphus, & Martucius Comitemarone.lacobus, Iohannes, Cafarius, & Heres D. Marini, & D. Marinus Coppolati. Iacobus Corbiferius, D. Girardus de Cremona, Cæfarius, Franciscus, Petrus, & Iohannes de Criscentio. Petrus Crispanus, D. Troysius de Crypta, D. Iacoba, & D. Maria Cutone. Heres Pandulphi, D. Iohannes, & D. Petrus Dentice.D. Maria de Dopna Lauinia, Marinus, & Heres D. Sergij Dopni Marini. D. Iohannes de Dopnaromita, Sergius, & Domina Gaitelgrima de Dopno. Gregorius,& Heres Marini Dulluli . Dominus Thomasius de Ebulo, Dominus Bartholomæus, Domina Maria, Dominus Ligorius, Gualterius & Bar& Bartholomaus Falconarius, Nicolaus Fanilla, Gentilutius ele Februario, Sergius Ferula, Riccardus & Iacobus Figimunedi, Dominus Iacobus Filimarinus senes, & Dominus Iacobus Filimarinus innenis, Heres Petri Foraca, & foror eius, Mar-Eucius, Johannes, Dominus Iohannes, & Petrus Franci. Dominus Iacobus Galiotus, Iohannes Gambitellus, Bartholomæus Gaytallus, Domina Lætitia, Dominus Gregorius, Dominus Adenulphus, & Adenulphus Giptij. Heres Conradi Graffi, Thomasius de Griffo, Alexander Gruczalma, Dominus Sarus, Heres Domini Petri, Petrus, Dominus Pandulphus, Dominus Passus, Heres Domini Pandulphi, Dominus Thomasius, & Dominus Bartholomæus Guindacij. Heres Matthæi Inglisij, Bartholomæus, & Dominus Gosfridus de Insula. Roberens Inuenis, Adenulphus de Lamberto, Dominus Petrus Latro, & fratres, Leonardus, Petrus, Dominus Bartholomæus cum nepotibus, Conradus, Riccardus, & Dominus Petrus Lazari. Heres Petri de Madio, Dominus Iacobus de Magistro Iudice, Petrus Magistri Maimonis, Martucius, Dominus Iacobus, & Franciscus Malasorte. Martucius Mancus, Heres Petri, & Cossa de Manianino. Anellus Leonus, Héricus, Heres Rogezij, Heres Thomafij, Ligorius, & Iohannes Marogani. Marinus Dominus Iohannes, Landulphus, Cassandra, Iohannes, & Dominus Iohannes Marramauri . Simon Martius, Dominus Ligorius, Dominus Nicolaus, Thomasius, Ligorius cum fratribus,& Dominus Iacobus de Maltaro. Philippus de Media, Dominus Petrus Medicus, Dominus Petrus, & Ligorius Melia. Dominus Ligorius, Dominus Landulphus, & Heres Domini Thomasij Minuculi. Iohannes Mischina, Sergius Mollicellus, Berardus Mormile, Dominus Iohannes, & Dominus Sergius Muccula.Ligorius Muschinus, Cæsarius Musulinus, Piscarius Mutus, Domina Truda, & Adenulphus de Nuceta. Ligorius, & Iohannes de Oferio. Dominus Bartholomæus, & Dominus Petrus Oleopiscis. Dominus Bartholomæus Orimina, Dominus Petrus, Dominus Bellus, & Dominus Riccardus de Pando. Iacobus Paniczatus, Domina Iacoba, & Andreas Paparoni. Iacobus Pappadia cum fratribus. Anfugia, Pappanfugia, Marinus Panthaleo, Gregorius Paramenestra, Dominus Thadæus Passunilus, Ligorius Picarellus, Petrus Picozza, Petrus Picza, Martucius Piczatellus, Thomasius, Ichānes, Dominus Paulus, Simon<sub>2</sub>

Simon, Dominus Landulphus, Rogerius, Heres Landulphi, Pandulphus, Dominus Cæfarius, Dominus Paulus, & Landulphus Pignatelli. Dominus Matthæus, Dominus Ligorius, Heres Domini Bartholomai, & Dominus Philippus Pifquitifa Dominus Johannes Piscicellus, Dominus Iohannes Pistillus, Gregorius, & Iacobus Proculi . D. Philippus, & Landulphus Protonobilifimi.D.Landulphus Puczettus, Heres Sergij, Robertus,& Adenalphus Pulderici.D.Philippus, Heres Petri, & Iohannes de Puteolo. Heres Martini Rapiste, Iohannes Rauignanus, D. Petrus Rege, Petrus de Roffrido, & frater eius. D. Philippus, D. Maria, & Cæfarius Romani. Heres Matthæi, & Adenulphus Roncella. Marinus, & Iacobus Rumbi. Heres Ligorij Russi, Paulus Sabatinus. Heres D. Thomasij, & heres 4-etri Saccamundi. Marinus Saccapanna, Petrus & D. Isabella de Sancto Eustalio. Landulphus Sardus, D. Petrus Serifari, Andreas Sartus, Heres Marini, & Iohannes Saxoni. D.Luca Scarola, Ligorius Scattamunda, Rahucius Scintilla, D.Iohannes, Heres D. Iohannis, & D. Iacobus Sconditi. D. Thomasius Conradus, & Heres Sergij Scotti, D. Laudisius, Philippus, D. Iacobus, Nicolaus, Iacobus, & Iohannes Scriniarij.D.Petrus des Sexto, Heres Ligorij, & Matthæus, Sichimani. D. Iohannes, D. Stefania., & Gualterius Sichinulphi. Philippus, Heres Ligorij, & Petrus de Sicula. Dominus Petrus, & D.Bellus Siripandi. Heres Domini Iohannis Spadarij, Martutius Strongolus, Dominus Iohannes, D.Bartholomæus, D.Landulphus, D.Andreas, D.Ligorius, Tammarelli . Alferius, Gualterius, & Iohannes de Tauro. Iacobus Tirammus, D.Dalfina, & D.Battholomæus Tomacelli. Thomasius, Iacobus, & Petrus Tornapardi. D. Petrus, Marinus, Sergius, & Martucius, Tortelli. Robertus Trimerula, Iacobus Truuonatus, Riccardus,& Heres Domini Marini de Turre. Heres D. Iohannis Tipaldi, D. Goffridus de Valle, & frater eius. D. Letitia Verticilla, Dominus. Iohannes Viola, Matthæus, Dominus Iohannes, Dominus Petrus, nepos dicti Domini Petri, & Simon Ypati. Iacobus Zaccharia, Dominus Iacobus Zamarella, Dominus Matthæus de Zurro, Dominus Iacobus Zurzinus. Qui omnes de Neapoli consueuerunt, & debent conferre, & soluere pro servitio XVII. militum minus tertia.&c.

184

440

### Tabularum in peruetusto Archiuo Magnæ Curiæ Siclæ asseruatarum

#### INDEX.

Regestum vnicum Imp.Frid.II.an.1239.

Regis Caroli I. Regesta num.55.

Series I. 1267.I.1268.A.O.1269.A.B.C.D.S.
Series II. 1270.A.B.C.1271.A.B.C.D.1272.15.Indict.
Series III. 1272.A.B.C.D.E.1273.A.B.
Series IV. 1275.A.B.C.1276.A.B.1276.1277.A.1277.F.
Series V. 1278.A.B.C.D.1278.1279.H.
Series VI. 1279.A.B.1279.1280.A.B.1280.A.B.C.
Series VII. 1281.A.B.1282.A.B.1283.A.B. H. E.
Series VIII. 1284.A.B.C. Quaternus donationum. Liber expensarum Domus Regiæ.

### Regis Caroli II. Regesta num. 153.

Series I. 1288.C.1289.A.1289.1290.A.1290.A.B.D. Series II. 1291.A.1291.1292.A.B.C.1292.A. Series III. 1292.B.C.D.E.F.G. Series IV. 1292.1293. A.B. 1293.1294. A.B. C. Series V. 1294.D.E.F.G.H. Series VI. 1294.I.K.L.M..1294.1295.A. Series VII. 1294.1295.B.1295.A.B.C.D.E. Series VIII. 1295.F.1295.1296.V.1296.A.B.C.D. Series IX. 1296.E.F.G.1297.A.B.1297.1298.X.1298.A. Series X.1298.B.C.D.1298.1299.A.E. Series XI.1298.1299.B.D.1299.A.B.C.D. Series XII.1290.1300.A.B.C.D.1300.A.B. Series XIII.1300.C.D.E.1300.1301.A.B. Series XIV.1301.A.B.C.D.E. Series XV.1301.F.G.H.I.1301.1302.A. Series XVI.1301.1302.B.C.1302.A.C.D. Series XVII.1302.E.F.G.H.1302.1303.A. Series

Series XVIII.1; 02.1303.B.1303.A.B.C.D. Series XIX.1303.1304.A.B.1304.A.B.C. Series XX.1304.D.E.F.1304.1305.A.B. Series XXI.1304.1305.C.D.E.F.1305.A. Series XXII 1305.B.C.D.E.F.G. Series XXIII.1305.1306.A.B.C.D.E. Series XXIV.1306.A.B.C.D.E. Series XXV.1306.F.G.H. Series XXVI.1306.I.1306.1307.A.B. Series XXVII.1206.1307.C.1307.A.B. Series XXVIII.1307.C.D.1308.1308.A. Series XXIX.1507.1308.B.1308.A.B. Series XXX.1308.C.D.E. Series XXXI.1308.F.1308.1309 A.B. Series XXXII.1308.1309.C.1309.A.B. Regis Roberti Regesta num. 117. Series I.1209.H.G.1310.C.D.E.H. Series II.1310.1311.A.O.1311.1312.X.1312.1313.A.1313.A. Series III.1313. B.1313.1314. A.1314. B.C.1315. A.B. Series IV. 1315, 1316. E. 1316. C.D.E. Series V.1317.A.B.1317.1318.A.B. Series VI. 1318.F. 1324.C.D. 1325 1325.A.B.C.D. Series VII. 1325. F.1325.1326. O.1326. C.1326.1327. A.D. 1326.1327. XV.Ind. Series VIII.1327.C.D.E.1327.1328.A.B 1328.A. Series IX.13 28.B.C.D.13 29.A.B. Series X.1329.C.D.E.F.G.1329.1330.B.1330.A. Series XI. 1330.B.C. 1331. A.B. 1331.1332.A.B.C. Series XII.1331.1332.XV.Ind.1332.A.B.C.1332.1333.4. Series XIII.1333.1334.A.B.C.D.1333.1334.A.B. Series XIV.1334.1335.C.D.E.1335.A.B.C.D. Series XV.1235.1336.A.B.C.1336.A.B.C. Series XVI.1336.D.E.1336.1337.B.C.D. Series XVII.1337.A.1336.1337.E.1337.I.B.(1337.1338)(1337 1338.) fine litteris. Series XVIII. 1338.M.(1337.1338.1339.)1338.1339.A.B.C.D. Series XIX. 133 8.1339 . E. 1339. 1340. A.B.C. 1340. A.1340. 1341.B. Series XX.1340.1341.C.1341.1342.A.B.E.1342.F.1343.A.

Aa

Caroli

Caroli Illustris Regesta num.622

Series I.1306 · 307.C.1308.G.1309.B.C.E.F.

Series II. 13: 9 3.1309.13 10.E.13 10.A.1315.D.1316.A.1318.A.

Series III. 1318 B.H. 1318.1319.R.1319.A.B.C.

Series IV. 1319 DE 1319 1320. A.B.C.

Series V 1320.A.B.C 1320.1321.A.B.

Series VI.1321.1321.C.1321.A.B.C.D.

Series VII.1321.1321. A.B.C.D.1322.A.

Series VIII. 3 22.B.C.E.F.

Series IX.1322.1323. A.D.C.D.E.

Series X.1323 1322 E.1323.B.1323.1324.O.

Series XI. 1324. A.B. 1326. A.B. 1326. 1327. B.

Series XII.1327. A.B.1327.138.C.1328.C.1328.1329.E.

Regina Ioanna I. Regesta num. 22.

Series I. 1343.B. C.D.E.F.

Series II.1343.G.H.I.1343.1344.A.B.C.D.

Series III. 1343.1344. C.E.F. 1343.1344.1345. G.

Series IV. 1344. A.B. 1344. 1345. A.B. 1345. A.

Series V.1345.B.1345.1346.A.B.C D.1346.A.

Series VI.1346.B.C.1347.F.1348.A.B.1352.F.

Regis Caroli III. Regesta num. 3.

1381.1382.1384.

Regis Ladislai Rogosta num. 10.

1390.A.B.1392.1393.1398.1400.A.B.1404.1407.1410.1414.

Rezina Ioanna II. Regesta num.4.

E415.1417.1416.1423.

Arca num 10 signata A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.

Fasciculi num.97.

FINIS

# ELENCHVS

### PRIMVS.

## Familiarum, quarum nobilitas expenditur]

| A.             |               | Catanea.                | 98.      | P.              | :/    |
|----------------|---------------|-------------------------|----------|-----------------|-------|
| de Acerris.    | ¥66.          | Cicinella.              | 195.     | Pagana.         |       |
| Agnensis.      | 202.          | Constantia.             | 180.     | Pappacoda:      | 188.  |
| Aiossa.        | 117.          | Crispana.               | 72.      | Pignatella.     | 1230  |
| Alanea.        | 15 <b>1</b> . | $\mathcal{D}_{\bullet}$ |          | Piscicella.     | 9.191 |
| Aldemorisca    | •             | Denticia Ste            | llarum.  | Protonobili     |       |
| Aprana.        | 10.23.        | II2.                    |          | 83.             |       |
| Arcella.       | 70.           | Denticia Sync           | odontis. | Puderica.       | 195   |
| Auersana.      | 96.           | III.                    |          | R.              |       |
| Aurilia.       | 178.          | de Duce.                | 153.     | Ricia.          | 175   |
| $\mathcal{B}.$ |               | $F_{ullet}$             |          | S.              |       |
| Barrilia.      | 48.           | Faccipecora.            | 83.      | Sannazaria      | · 184 |
| Boczuta.       | 30.           | Filimarina.             | 57.      | Sconditae       | 27.   |
| Boffa.         | 190.          | G.                      |          | Serisalis.      | I4Ia  |
| Bonifacia.     | 200.          | Galiotas                | 10.26.   | Siginulpha.     | 100.  |
| Bononia.       | 159.          | de Gatta.               | 148.     | Siripanda.      | 63.   |
| Brancacia.     | 119.          | Grifonia.               | 175.     | Spina.          | 168.  |
| Buccaplanui    | la. 61.       | Guindacias              | 66.      | Spinella.       | 133.  |
| C.             |               | $I_{\mathfrak b}$       |          | de Summa.       | 88.   |
| Capana.        | 146.          | Ianuaria.               | 198.     | $\mathcal{I}$ . | • -   |
| Capicia.       | 7•            | $L_{\bullet}$           |          | de Tocco.       | 943   |
| Capicia Sur    | rentina.      | Latra.                  | 28.      | Telfa.          | 170.  |
| 175.           |               | Lignina.                | 102.     | Tomacella.      | 10.24 |
| Сарнапа.       | 183.          | Loffrida.               | 45.      | Toralda.        | 172.  |
| Caracciola     | Pisqui-       | M.                      | -        | $V_{\circ}$     | •     |
| tia.           | , -           | Marramalda.             | 136.     | Varanalla.      | 86.   |
| Caracciola     | Russa.        | Milana.                 | 161.     | Vulcana.        | 138.  |
| 4I.            |               | Minutula.               | 9.21.    | $\mathcal{Z}.$  | •     |
| Carbona.       | 51.           | Morimina.               | 192.     | Zurula.         | 9.17. |
| Carrofa.       | 125.          | 0.                      |          |                 | - 1   |
| €offa.         | 91.           | Offeria.                | 155.     | 4.              |       |
|                |               |                         | A 2      | a h             | lia-  |

### 'Aliarum Familiarum ab Aelio; & Vindice dumtaxat commemoratarum.

### ELENCHVS SECVNDVS

| 'A.                                                     |        | $\mathcal{E}_{\circ}$ |               | , , , , ,               |                     |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| de Anglone.                                             | 00.    | de Ehulo              | <b>~</b> 0'   | O.                      | = 1                 |
| de Amendolea.                                           | 68.    | F.                    | 39.           | Oleopiscis.             | - ,                 |
| Aquanina.                                               | 3 3 3  | Falconaria.           | 78            | Po.                     |                     |
| Aquina. 29.13                                           | л 86.  | Filingeria.           | 22.74         | Pandona.                | 3.1034              |
| Arbusta.                                                | 180.   | França. 1             | 04.108.       | Paparella.              |                     |
| de Aualos.                                              | 2.     | $G_{\circ}$           | O.\$1.1.0.00° | Paparona.,<br>Parrilia. |                     |
|                                                         | 34.    | Gallucia.             | 3 .           | Piscis.                 |                     |
|                                                         |        | de Gesualda.3.1       |               | Procula.                | 13.                 |
| de Bais.                                                | 78.    | Gonessa.              | 02.           | de Drachata             | 14.                 |
| de Bais.<br>de Baro.<br>Baffa.<br>de Baucio.<br>Bauffa. | 102.   | Gonlaga.              | 920.          | de Prochyta.            | 07.                 |
| Bassa.                                                  | 104.   | Griffs.               | 78.           | Ro.<br>de Riburfa.      | € O <sup>1</sup>    |
| de Baucio.                                              | 2.68.  | Guardata              | 08            | Romana                  | 104.                |
| Bauffa.                                                 | T 2.   | Gueuara.              | 3             | S.                      | €/3 <del>7</del> 0. |
| Beccadella.                                             | 159.   | I.                    | 3 *-          | de S.Framundo           | 2 162               |
| Buccatorcia.                                            | 78.    | de Infula.            | 104           | de Sancto Man           |                     |
| $C_{\circ}$ .                                           | ,      | de Indice.            | I 5 2         |                         |                     |
| Caietana.3.101                                          | .167   | $L_{\circ}$           | - )           | 22.154.                 |                     |
| Camponisca.                                             |        | Lxta.                 | 7.            | de Sangro. 3.           | 59.112.             |
| Cantelma.3.52                                           |        | Lagonissa.3.          | 92.229.       | Sarda. 14               | 33.40               |
| de Capua.                                               | 4.61.  | 169.                  |               | Sarda 14<br>Sichimana   | 104.                |
| de Cardines.                                            | 2.     | de Lamberto.          | 1270          | Sigismunda.             |                     |
| Cardona.                                                | 169.   | de Lamberto<br>Lerna  | 12.           | $\mathcal{T}_{\bullet}$ |                     |
| de Castropiniano.                                       | 2 20   | $M_{\circ}$           |               | T.<br>Tammarella.       | . 13.               |
| Candola 88                                              | 103.   | Macedona.             | 189.          | de Tarascone.           | 1670                |
| de Cotlemento.                                          | 49.    | de Magistro Inc       |               | Toreglia.               |                     |
| Севитпа. 3.                                             | 182.   | Marescalca.           |               | Tortella.               |                     |
| Cutona.                                                 | 78.    | Marra. 3.11           |               | de Tufo.                | 2 <b>2.</b> 97.     |
| $\mathcal{D}_{m{\cdot}}$                                |        | Mastara. 10           |               | de Valle.               | 104.                |
| Diascarlonia.                                           | 3      | Melatia.              | I.4.          | de Vigintimillij        | s. 169.             |
| de Diguizono.                                           | 12.    | de Molifio.           | 129.          | Villanoua.              |                     |
| Dioscarlonia.<br>de Diguizono.<br>de Dopna.             | 13.    | Morra.                | 3             | Prsina. 3.11            | 7.148c              |
| -dc Dopna Mabilii                                       | ti 13. | $N_{\circ}$           |               | 151.                    |                     |
| de Dopna Frania.                                        | 13.    | de Nursia.            | 127.          | 151.<br>Zaccharia.      |                     |
|                                                         | -      | •                     |               | ELH                     |                     |

# ELENCHVS

### TERTIVS

Familiarum, Comitum, Baronum, & Feudatariorum in editis monumentis commemoratorum.

| ' 1                                  |              | de Acouse'          | 12 160    | - 41                     |           |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 'A.<br>de Abbalita.<br>Abbas Bancia. | 04.          | de Acerno.          |           |                          | 9.35      |
| de Abballia.                         | 85           | de Acerris.         | 1/4.1/00. | de Alexandr              | 56.       |
| Abbas Bancia.                        | 13.          | 180.<br>Achillensis |           | de Alesina               | 58.       |
| Abbas Calana.                        |              | Achillensis         | 169.      | Alferia.                 | 150.148.  |
| Abbas Casinensis                     |              | Acciapacia          |           | de Algisio               | 64.       |
| Abbas Cauensis.                      |              | Actia.              | 82.180    | de Aliss.                | 83.       |
| 'Abbas Rofranus                      | . 5I.        | de Aczo.            | 25.       | de Altauilla             |           |
| Abbas S. Angeli.                     |              | ${\it Adamba}.$     | 143.      | 55.142.10                | 69.       |
| Abbas S. Clemen                      | itis in      | Ademarias.          | 530.      | Alti-Ioannis             | 7.10.17   |
| Piscaria.                            |              | Adnocata.           |           | Altina:                  | 134.      |
| Abbas S. Helena                      |              | Agitaita.           |           | Altina:<br>de Alto.      | 57.       |
| Abbas S. 10: in 1                    | Lama.        | Aguinarda.          | 42.       | Amalfitana.              | . 93,     |
| 43.154.                              |              | de Aimone.          | 147.      | de Amicis.               | 160.      |
| Abbas S. Io: in F                    | lano         | de Aiminolfe        | 9. 159.   | Amicon.1.                | 160.1636  |
| 154.                                 |              | de Aionico.         | 167.      | Amiranna.                | 45.       |
| Abbas S.Io:in Ve                     | nerea        | Aiossa. 172.        | 178.180.  | Amorosa                  | 165.      |
| 132.                                 |              |                     |           | de Andria.               | 12.14.42. |
| Abbas S. Maria.                      |              | Alaisa.             | 53.       | de Andrea.               | 107.      |
| tis Pilosi.                          |              | Alanea.             |           | Angeuina.                |           |
| Abbas S. Nicolai                     |              | Albagna.            |           | de Anglone.              | 77.151.   |
| i.e.                                 |              | Albea.              |           | 157.161.1                | 6200      |
| 'Abbas S. Stepha                     |              | Albertitia.         | 107.      | Annagauda.               |           |
| Riuo maris.                          | 1240.        | de Alberto.         | 145.      |                          |           |
| Abb. Venusie. 43                     | 154.         | de Albeto.          | •         | de Anono.<br>de Antonio. | 7.58      |
| Abbas S.Vrfaria.                     | 42.          | de Albito.          |           | de Apolita.              |           |
| Abbas de Vultu.                      | 42.          | de Alcinio.         |           |                          |           |
| de Abbate.                           | ਚੂਹਾ<br>1.15 | Aldemorisca.        |           | Appaia.                  | 1/0.1/5   |
| Abuczata                             | 7 1 1        | 178 180             | 1/0.1/)   | 1800                     |           |
| Abuczata.<br>de Acchia.              | 162          | Alduina             | 164       | Apucefala. 175.177.      | 170.171.  |
| 10 / 16 1 1/1 10 to                  | 104.         | munina,             | 104.      | 175.177.                 | 4.        |
|                                      |              |                     |           |                          | Apra-     |

| Aprana.                                           | 171.176.            | de Auferio.                                          | 173.175.    | de Bafilio. Baffa. Bauffa. de Beffe. Rella 26 |               |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------|
| de Aquando.                                       | 163.                | 180.<br>de Augustin                                  |             | de Basilie.                                   | 223           |
| Aquanina.                                         | 129.156.            | de Augustin                                          | o. 148.     | Bassa.                                        | 861           |
| 157.159.1<br>de Aquila.<br>de Aquilino.           | 164.                | Auignonis.<br>de Auiano.<br>de Auregnes<br>Aurilia.  | 161.        | Bauffa.                                       | 177-181       |
| de Aquila.                                        | 99.                 | de Auiano.                                           | 130.        | de Beffe.                                     | 139.160.      |
| de Aquilino.                                      | 108.                | de Auregnes                                          | . 7.        | Bella. 26. 5                                  | 8.64.90.      |
| Aquina. 8                                         | 3,84.101.           | Auvilia.                                             | 177.        | 148.167                                       | •             |
|                                                   | 161.172.            | Aurimina.                                            | 177.180.    | 148.167<br>Bellahucca                         | 158           |
|                                                   | 180.                | $\mathcal B$                                         |             |                                               | ¥582          |
| de Arabod.                                        |                     | Babucia.                                             |             | de Eillocam                                   | po. 10.15     |
| Arbufta.169                                       | .171.176.           | Baia. 170                                            | 0.175.181.  | 18 (.                                         | • • •         |
| 178.180.<br>Arcamona.<br>de Arez.<br>de Arceliis. |                     | de Baios.<br>de Baczano.<br>Bagalocta.<br>Bagnadomin | 81.         | 181.<br>de Bellomor                           | iee. 172      |
| Arcamona.                                         | 180.                | de Baczano.                                          | 126.        | de Benadico                                   | lo. 160a      |
| de Arez.                                          | 141.                | Bagalotta.                                           | 168.        | de Benet.                                     | 5.3           |
| de Arcellis.                                      | 165.                | Bagnadomin                                           | i. 106.     | de Eeneu <b>en</b>                            | to. 25-       |
| Archieps. 1                                       | Montis S.           | Bagnarda.                                            | 21.         | Benzona.                                      | 169.          |
| Angeli.                                           | 154.                | de Bagno.                                            | 127.        | de Bernardo                                   | 52.           |
| Arcicoca.                                         |                     | de Balba.                                            | 67.169.     | de Berardo.                                   |               |
| de Arcis.                                         | 3.                  | de Balbano.                                          | 45.65.66.   | de Berardu                                    | zo. 128.      |
| de Aren.172                                       | .174.179.           | 67.                                                  |             | de Berbeca                                    | rio. 168.     |
| 185.                                              |                     | de Balbiano                                          |             | Berdisca.                                     | 176.181       |
| de Ardengis.                                      | <b>1</b> 59.        | Baldara.<br>Baldona.                                 | 181.        | Berrina.                                      |               |
| de Argento.                                       | 99•                 |                                                      |             | Berreher.                                     |               |
| de Armere.                                        | 171.                | Baldoria.                                            |             | de Bersente                                   |               |
| Arosimunda                                        | 64.                 | de Balduino                                          | 55.         | de Bertis.                                    |               |
| de Artriaro.                                      |                     | de Balista»                                          | 86.         | Bertona.                                      | 1 <b>7</b> 7. |
| Arzura. 17                                        | 1.1 <b>7</b> 7.180. | de Balneola<br>de Balfamo                            | • 75.       | Beruenson                                     |               |
| -Le Atenulph                                      | o. 131.             | de Baljamo                                           | . 168.      | de Bestia.                                    |               |
| Le Atenulph                                       |                     | Baraballa.1                                          | 71-176.181  | de Bezano.                                    |               |
| Analeria. 7                                       | 8.112.141.          | Bavba.                                               | -53.        | de Bibano.                                    |               |
| 150.162.<br>Je Auella.                            |                     | Barbara.                                             |             | de Bicoaro                                    | •             |
|                                                   |                     | Burbarasa.                                           | 170.175.    | Bicot.                                        | 20.           |
| de Aucllino                                       |                     | 181.                                                 | 52,         | de Bisacijs                                   |               |
| de Auenaba                                        |                     | Barbellu.                                            | 5 2,        | de Bisanto.                                   | 129.          |
|                                                   | \$. 89. 160.        | de Baro.                                             | 25.98.105.  | Bijcarda.                                     | 20.169.       |
| 162.                                              |                     | de Barone.<br>Barrilia.                              | 77.90.      | de Biscurro<br>Biniana<br>Blanca              | . 16I.        |
| de diersa.                                        | 27 5.158.           | Barrilia.                                            | 177.178.    | Biniana.                                      | 56.           |
| ะรักษาโสเดง                                       |                     | Barruna.                                             |             | Blanca.                                       | 9.120.        |
| 376.178                                           | <179.180.           | deBarulo.2                                           | 0.45:85.95. | Blessauilla                                   |               |
|                                                   |                     |                                                      |             |                                               | Boc-          |

| E    | L  | E | N    | C    | H | V | S | III. |    |
|------|----|---|------|------|---|---|---|------|----|
| 22.4 | 2. | B | rune | lla. |   |   | 8 | Ž.   | C: |

| Boccia.                                           | 22.42.   | Brunella.                              | 82.       | C:                          |
|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Boczuta.171.1                                     | 76.181.  | de Bubulgo.<br>Buccacia.               | 159.      | Cacapicia, & Capicia.       |
| Bodana.                                           |          | Buccacia.                              | 159.      | 83.89. 167. 170.            |
| Boffà. 171.1                                      | 77.181.  | Buccafella.                            | G0.       | 171.175.176.180.            |
| Bomunda.                                          | 24.      | Buccafinga. 1                          |           | Cacapista. 1671.            |
| Bonella.<br>de Bonetio.                           | 9.       | 181.<br>Buccalleria.<br>Buccana.       |           | Cacatossica. 180.           |
| de Bonetio.                                       | 161.     | Buccalleria.                           | 157.      | de Caccabone. 77.           |
| Bonifacia.182.1                                   | 70.175.  | Buccana.                               | 56.       | Cafatina. 170.172.          |
| Boniscola.172                                     |          | Buccana.<br>Buccaplanula.              | 170.      | 174.175.179.                |
| de Bonizo.                                        | 165.     | 174.175.1                              | 76.180.   | de Cagnano. 6.28,           |
| de Bonocrberg                                     | o. 81.   | Buccatorcia. 1                         | 70.171.   | de Caiano. 162.             |
| de Bonohomin                                      | e.53.91. | 173.175.18                             | I.        | de Caiatia. 85.97 >         |
| 126.163.                                          |          | Buccauitella.                          | 83.100.   | Caina. 163.167.             |
| de Bonoseculo.                                    |          | IOI.                                   |           | Califata 177 de Calle. 121. |
| Bonsenneria.                                      | 163.     | Buccelleria.                           | 62.       | de Calle. 121.              |
| Bonuassalla.                                      | 26.      | Buchel.                                | 19.       | Caluella.43.71.73.16®       |
| Bonuina.<br>Boriana.<br>Borina.                   | 177.     | de Bucclanico.                         | 159.      | Camarda.18.1 14.132         |
| Boriana.                                          | 181.     | de Bucco.                              | 17.2.     | de Camelo. 70.              |
| Borina.                                           | 181.     | Budetta.                               | 163.      | de Camisano. 161-           |
| Bossa. 150.1                                      | 63.167.  | de Buginado:                           | 164.      | Cammarota. 45 47. 3         |
| de Botonto.                                       | 166.     | de Buginado:<br>Burdona:<br>de Burges: | 18.       | Campanina. 34.              |
| Botromilis.                                       |          | de Burges.                             | 24.       | Campanna. 146.              |
| de Boue. 53.1                                     |          | Burra-158.160                          | .161.162. | Campauina. 20.              |
| de Brachio.                                       | 172.     | Burracia.                              |           | de Campo Lato. 162.         |
| de Brahe.                                         | 11.44.   | Burrella. 83.1                         | 112.141.  | Camprana, 90.               |
| Brancacia, 47                                     | .172.ad  | 163.                                   |           | Canalis. 161.               |
| _ 179.                                            |          | Burrona.                               | 181.      | de Candano. 163.            |
| Brancia?                                          | 181,     | Bursella.                              | 39.104.   | de Cansano. 1592            |
| de Brauan.                                        | 27.      | Busana.                                | 158.      | de Cantalupo. 86.79.        |
| Breuenzona.                                       | 148.     | Busca.                                 | 162,      | 113.                        |
| de Brittulo.                                      | 109.138. | de Businado.                           | 158.159.  | de Cantono. 164.            |
| de Brittuno.                                      | 20.      | 162.16-;.<br>Bussa.<br>de Bussano.     | •         | Capistrella. 87.117.        |
| Brisarda.                                         | 6.108.   | Bussa.                                 | 161.      | 118.                        |
| de Britisto.                                      | 5.       | de Bussano.                            | 169.      | Cappella. 70.               |
| 150.159.                                          |          | de Busso. 1                            | 152.153.  | de Cappello. 162.           |
| de Britiëto.<br>150:1 <b>5</b> 9.<br>Brittaualla. | 167.     | de Bussone.93                          | .94.163.  | de Caprimildo. 161.         |
| de Brugnano.                                      | 159.     | Bustina.                               | 107.      | de Capua. 81.89.90.         |
| Brugunonis.                                       |          | de Busto.                              | 158.      | 97.155.                     |
| Brunamala.                                        | 35.      | Butraffa,                              | 163.      | Сариана. 173.175.           |
| , and .                                           |          | (y .                                   |           | 181, de                     |
|                                                   |          |                                        |           |                             |

| 7-1 | 3 | T | 4 4 | 77 | 77 |   | 77.00 | -  |
|-----|---|---|-----|----|----|---|-------|----|
| E   | L | E | N   | 17 | V  | 2 | II    | ı. |

|                                         | A had a    |                                     | 11 1 0      | 7 7 71                              |            |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|
| de Capuacio.<br>Capudosini.             | 14.18.     | 158.130                             |             | Cerrona.                            | 93         |
| Capudosini.                             | 87.163.    | de Castello.                        | 130.131.    | Cerruta.                            | 366.       |
| Caputa.                                 | 173.181.   | 167.                                |             | Cetilia•                            | 30.        |
| Caracciola.1                            | 70.ad 181  | de Castello .                       | Magno.32.   | Cicala.                             | 161.165.   |
| Caradente.                              |            | de Castello                         | Mezano.     | de Cillina.                         | 111.139.   |
| 177.180.                                | •          | 15.164.                             |             | 159.                                | _          |
| de Carali.                              | 167.       | de Castello                         | Pagano .    | de Cino.                            | 1613       |
| Caramanna.                              | 85.        | 152.                                |             | de Cioffo.                          | 147.       |
| Caramanna.<br>Carazza.                  | 85.<br>91. | de Castello                         | Veteri. 68. | de Cirillano                        | . 18.      |
| Carbolina.                              | 44.        | 163.181.                            |             | Cirzona.                            | 176.       |
| Carbonaria.                             |            | de Castello V                       | etulo.110   | Citacasale.                         | 62.        |
| Carbona. 149.                           | 163.171    | 139.159.                            |             | de Ciuiguan                         | a.109.138. |
| / ^                                     | ,          | de Castellone                       | . 105.      | de Ciuitane                         | ccla. 73.  |
| Caritofa. 164                           |            | de Castelluci                       | a. 72.      | de Ciuitella                        | 776        |
| 175.                                    | , , , ,    | de Castenga.                        | 104.159.    | Clarina.                            | 128.       |
| Carmignanu.                             | 71.177.    | de Castringa                        |             | Clerica.                            | 60.161.    |
| ISO.                                    |            | de Castro.                          |             | de Cles.                            | 60.        |
| de Carnello.                            | 145.       | de Capropin                         |             | de Cles.<br>de Clusano.             | 69.        |
| de Caro.<br>de Carone.<br>de Carpeneto. | 17.        | 122.123.1                           |             | de Cluuiano                         | i 30.      |
| de Carone.                              | 149.       | de Castro Ve                        |             | Coca.15.17                          |            |
| de Carpeneto.                           | 113.       | 179.                                | ,           | de Coffo.                           | 60.        |
| de Caren.                               | 92.100.    | de Catalici.                        | 122.        | de Coffo.<br>Coiona.                | 158.       |
| de Caruigna.                            | 20.167.    | Catella.                            |             | de Colinirco                        | .1 26.127. |
| de Cafalancen                           | a. 104.    | de Catinello                        | 751         | de Collemad                         |            |
| 115.                                    |            | Cananna.                            | 50.         | lemaio.                             | 109. 137.  |
| de Cafali. I                            | 38.165.    | de Caurato.                         | 153.        | 138.                                |            |
| de Cafali Ioan                          |            | Cauanna. de Caurato. Caza. Cebrona. | 159.        | de Collepetra                       | ino. 128.  |
| de Casalucia.                           |            | Cebrona.                            | 9.10.12.    | de Collepetro                       | .1 29.133. |
| de Cafaluere.                           |            | Cece.                               | 148.        | de Collerapo                        | li. 105.   |
| Cafanoua.                               |            | Celana.                             | 116.        | Colonella.                          | 105.       |
| de Cafella.                             | 59.        | de Cele•                            | 180.        | Colonella<br>Columbella.<br>Comarda | 9.         |
| Cafertana. 83.                          |            | Celiberta.                          | 168.        | Comarda.                            | 65.        |
| 181.                                    |            | de Celle.                           | 121.        | Comes Alba                          | . 117.     |
| de Cafetto.                             | 162.       | de Centuro.                         | 89.         | Comes Alefi                         |            |
| Auffana.171.1                           | 76.179.    | de Cerafolo.                        |             | Comes Andr.                         |            |
| 181. ×                                  |            | Cerbona.                            | 106.        | Comes April                         |            |
| Cafaldan 70.                            | 173.175    | Cerlona.                            | . 181       | Comes Boams                         |            |
| 176.179.18                              | 1.         | Cena.                               | 151.        | Comes Bonia                         | -          |
| de Castelliones                         | 115.126    | de Cerrito.                         | 139.        | Comes Calen                         |            |
| •                                       | ,          |                                     |             |                                     | Comes      |
|                                         |            |                                     |             |                                     |            |

| Comes Caserta. 30.95.                   | 159.167.169.<br>Confana. 93.    | de Curte Maiori. 161.                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 153.160.                                | Consana. 93.                    | 169.                                                                                                          |
| Comes Catacensis. 66.                   | Constantina. 149.               | de Curtenoua.100.169                                                                                          |
| Comes Celani. 116.                      | Contanella. 159.                | Cutona. 171.177.180.                                                                                          |
| C. Ciuitatensis. 3 1.40.                | de Conturso. 50.                | 181.                                                                                                          |
| Comes Fundorum. 73.                     | Conurla. 123.                   | D.                                                                                                            |
| Comes Grauina.10.11                     | Coppulata. 172.173.             | de Danisa. 165.                                                                                               |
| Comes Gualterius.159.                   | 174.177.181.                    | de Danisano. 165.                                                                                             |
| Comes Ioczolinus.114.                   | Corbiferia. 178,181.            | David. 149.                                                                                                   |
| Comes Ionathas. 65.                     | de Cornito. 17.                 | Dellia. 89.                                                                                                   |
| Comes Licij. 19.                        | Corfella. 54.                   | David.       149.         Dellia.       89.         de Dente.       161.166.         Denticia.       173.174. |
| Comes Loreti. 158.                      | Colta de Oca. 169.              | Denticia. 173.174.                                                                                            |
| Comes Malcerius. 94.                    | de Cortenella. 119.             | 175.176.181.                                                                                                  |
| Comes Manupelli.101                     | de Cornay. 91.                  | Diana. 159.                                                                                                   |
| Comes Marsici 58.                       | Cornalla. 159.                  | de Dignizono. 180.                                                                                            |
| C. Montis Caucosi.19.                   | Corzona. 171.                   | de Dognano. 163.                                                                                              |
| Comes Palatij. 90                       | Cozula. 172.                    | Domine Gobe. 57.                                                                                              |
| Comes Philippus des                     | de Craco. 104.                  | Dom. Arenar \$.159.160                                                                                        |
| Balbano. 67.                            | de Cremona.                     | Dom. Belfortis. 159.                                                                                          |
| Comes Riccardus de                      | de Creuenzone. 40.              | Dominus Brittuli.159                                                                                          |
| Aquila. 81.                             | Cripella, & Crinella.           | Dom Calatabiani 169                                                                                           |
| C. Robertus. 136.137.                   | 159.162.163.164.                | Dom. Cantalupi. 161.                                                                                          |
| C. Rogerius de Aqui-                    | de Criscentio.171.172.          | Dom.Caprifici. 160.                                                                                           |
| la. 41.                                 | 174.178 181.                    | Dom. Caruncli. 159.                                                                                           |
| Comes Sagri. 111.140.                   | Crispana.171.172.178            | Dom. Civitatis Ante-                                                                                          |
| Comes Siluester. 48.                    | 181.                            | næ. 158.                                                                                                      |
| Comes Simon. 159.                       | Crispina. 22.                   | Dom.Collemadij 159.                                                                                           |
| Comes Thomas. 160.                      | de Cruce. 159.160.161           | Dom. Collepetri. 158.                                                                                         |
| Comes Tricarici. 14.                    | 164.                            | Dominus Cotursi. 162.                                                                                         |
| de Comestabulo. 161.                    | de Cruzano. 159.                | Dom. Gloriofe. 164.                                                                                           |
| Comite Marone. 168.                     | de Crypta. 46.152.173.          | Dominus Insula. 161.                                                                                          |
| 177.                                    | 175.181.                        | Dom. Latroix. 160.                                                                                            |
| Comitissa Coriolani.                    | de Cucrulo. 47.                 | Dominus Luci. 160.                                                                                            |
| 158.                                    | de Cucrulo. 47.<br>Cumina. 160. | Dom. Lacupenfilis. 13.                                                                                        |
| de Conte. 159.169.                      | de Cureno. 158.159.             | Dom. Malatini. 158.                                                                                           |
| de Conca. 160.                          | de Currafio. 100.               | Dom. Merrei. 158.                                                                                             |
| Confaloneria. 167.                      | de Cusano. 161.162.             | D.Montis Azuli.160.                                                                                           |
| de Conio. 165.                          | 164.169.                        | D Mentis Miluli.160.                                                                                          |
| de Conte, & Contibus.                   | de Gurte.159.164.165.           | Dominus Ofens. 158.                                                                                           |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                                 | Bb Dns                                                                                                        |
|                                         |                                 |                                                                                                               |

| U 1944                 | •                                                         |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Das Paganica. 159.     | Draco. 32.34.                                             | de Februario. 172.178.                  |
| Dominus Paleiani, 168  | de Dragono. 152.156                                       | Fellapane. 172.                         |
| Das Pappesideris. 165  |                                                           | de Tenieulo. 36.97.                     |
| Das Plinella. 159.     | 160.  Duca. 119.                                          | de Fenuclo. 32.                         |
| Das Podi, Imbrec.100   | Dulcis. 166.                                              | de Fera. 133.                           |
| Dhs. Podij Raonis. 159 | Dulcis. 166.<br>Dullula. 174.181.                         | Feracia. 173.                           |
| Dminus Prata Vallis    | E.                                                        | Ferilla. 122                            |
| Alcort. 159.           | de Ebulo.160.163.171.                                     | de Ferrante. 52.                        |
| Dñs Qualletta. 163.    | 172.177.181.                                              | Ferraria.166.167.168                    |
| Dominus Rocce filio-   | Electus Muri. 51.                                         | Ferrata. 132.                           |
| rum Adam. 159.         | Engannaconte. 106.                                        | Ferreria. 169.                          |
| Dominus Rocca Spi-     | de Episcopo. 17.26.                                       | Ferrilla. 172.                          |
| nalbeti. 159.          | Episcopus Anglonen.                                       | Ferula. 173.182.                        |
| Dominus Rositi. 160.   | Į3.                                                       | Ferula. 173.182.<br>Figimunda. 164.171. |
| Dns Scorrani. 160.     | Episcopus Aprutin.134                                     | 182.                                    |
| Dominus Serra. 163.    | Episcopus Capuacij 5 1                                    | Fil-Henrici. 163.                       |
| Dominus Soncij. 158.   | Episcopus Civitatis 40                                    | Filimarina. 171.176.                    |
| Das Tallecotij. 158.   | Episcopus Furconen.                                       | 179.182.                                |
| Dom. Torrace. 163.     | 135.                                                      | Filingeria, 89.51.54.                   |
| Dom. Torrita. 159.     | Episcopus Melfien.42.                                     | 162.153.                                |
| Dom Tricclini. 165.    | Episcopus Pennesis:115                                    | Fil-Osmundi. 157.                       |
| Dominus Tufi. 163.     | Episcopus Tricaricia 4.                                   | Flamenga.6.13.23.27.                    |
| Dominus Tuvi. 165.     | de Eusebio. 177.                                          | Flandrensis. 28.                        |
| Dominus Turtura.165    | $F_{\epsilon}$                                            | de Flecta. 123.                         |
| D. Vallis Sorana. 158. | Fabra. 160.                                               | de Flumari. 162.                        |
| Dominus Vrsonna.159    | Faczubonu. 167.                                           | de Fogia. 29.36.151.                    |
| de Domo Iudicis. 162.  | F. Fabra. 160. Faczubonu. 167. Failla. 174. de Faina. 32. | Folleuilla. 32.66.                      |
| 166.                   | de Faina. 32.                                             | Follicta. 32.                           |
| Donne Calie. 167.      | Falascosa: 72.117.                                        | Fontana. 159.164.                       |
| Donna Diambra. 167.    | Falconaria. 19.171.                                       | Fotanarosa.45.69.163.                   |
| de Dopna Lauinia.181   | 172.173.175.177.                                          | Fontesana. 76.                          |
| 17%                    | 179.182.                                                  | Foraca. 175.182.                        |
| de Dopna Romita.181.   | Fallarina. 84.86.                                         | de Forgia. 68.                          |
| de Dopna Vrsona.177.   | Farafalla. 172.                                           | Fornaria. 159.                          |
| Dopne India. 57.       | farafilla. 172.<br>de Faranzano. 125.<br>de Farneto. 41.  | de Forulo. 114.                         |
| Dopni Marini. 173.     | de Farneto. 41.                                           | Fossaceca. 70.71.74.                    |
| 176.181.               | Fasanella: 48.4 <b>6.51.</b>                              | 161.                                    |
| de Dopno. 171.172.     | 59.60.63.162.                                             | de Fractura. 158.                       |
| 178.181.               | 59.60.63.162.<br>Fauilla. 182.                            | Frahalda. 42.                           |
|                        |                                                           | dc                                      |

| de Fraimunde           | 88.      | Gatelgrima.               | 53.       | 133-                              |            |
|------------------------|----------|---------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| Franca, & de           |          | Galta.                    | 10.       | Guanerina.                        | 161.       |
| 156.158.1              |          | Gattamelata.              | 167.      | Guanteduilla                      | 24.        |
| 171.173.               |          | de Gay.                   | 35.       | Guaranna.                         | 19.20.27.  |
| 179.182.               |          | de Gennario.              | 172.      | de Guardia.                       |            |
| Francauilla.           | 10.24.   | de Gentiano.              | 7.45.     | Guarmerina.                       |            |
| 45.                    | •        | Gentilis. 126.            | 130.136.  | Guarna.                           | 47.53.54.  |
| Francisa. 3            | 7.86.87. | 151.164.1                 |           | de Guasto.21.                     |            |
| 153.162.1              |          | de Gerezano.              |           | 79.112.13                         | 3.141.151. |
|                        | 172.     | Gesualda.                 | 67.68.    | 165.169.                          |            |
|                        | 73.      | Gibelletta.               | 153.      | 165.169.<br>Guattarda.<br>Guauis. | 60.        |
| Francula.              | 37.      | Gibelletta.<br>Giliberta. | 142.      | Guauis.                           | 81.        |
| Frascenella.           | 95.      | Giptia. 173.              |           | Guerra.                           | 81.        |
| Frasceneta.            | 6.       | 182.                      | , , , , , | Guictona.                         | 107.       |
| Frater.                | 90.      | Girarda.                  | 87.132.   | de Guido.                         |            |
| Frisona.               | 62.      |                           | 50.       | Guilinguella                      |            |
| Eundarola.             | 159.     | de Giso.                  | 15.       | de Guillelmo                      | . 57.      |
| de Furasia.            | 166.     | Goffrida.                 | 149.      | Ouindacia.                        |            |
| Furensis.              | 167.     | Gorgolia.                 | 168.      | 173.174.                          |            |
| de Furrionous          |          | de Glosa.                 | 15.       | 179.                              | ,,,,       |
| Fusca.                 | 146.     | de Gracia.                | 37∙       | Guiscarda.                        | 21.27.     |
| G.                     | •        | de Gramedian              |           | Guisitilfa.                       | 90.        |
|                        | 143.     | de Granata.               | 38.       | Guismunda.                        |            |
| Gaitana. 170.          |          | de Grandinat              |           | Guiuilla.                         | 2 I        |
| 175.176.1              |          | Graffa.                   | 21.       | Gurguliona.                       | 6.         |
| 18 <b>2.</b>           |          | de Grauina.               | 8.        | H.                                |            |
| Galerata.              | 165.     | de Greelle.               | 104.      | Haiata, 162,                      | .164.165.  |
| Galiota. 171.          |          | Griffa.                   | 176.      | de Henricis.                      | 164.       |
| 179.182.               | , ,      | Grimalda.                 |           | de Herme.                         | 144.       |
| de Gallipoli.          | 7.16.    | Gruta.                    | 163.      | de Hiato.                         | 160.       |
| Gallucia.              | 74.99.   | de Grutta.                | 67.       | de Hiello.                        | 161.       |
| Gallu in capit         |          | Gruzalma.                 |           | de Hisato.                        | 169.       |
| Gambara.               |          | Guadagnola:               |           | de Hismaele.                      |            |
| Gambatesia.            | 35.      | Guaimaria.                |           | de Hubertis.                      | 160.       |
| Gambitella.            |          | Gualdrica.                |           | de Hugo.                          | 144.       |
| _                      |          | Guallarda.                |           | $I_{\bullet}$                     | ' '        |
| Garagujia.<br>Gararda: | 95.      | Gualteria.                |           | lagana.                           | 60.        |
| de Garreis.            | 11.      | Guanantis.                | 36.       |                                   |            |
| de Garris-             | 164.     | de Guandelin              |           | пилтіл.16-                        |            |
|                        | ,-       |                           | - J - 1   | B b 2                             |            |
|                        |          |                           |           |                                   | ng P       |

|                             |             |                                                                    | 2 Y O     | 7 1 1·               |            |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|
| 173.174.1                   | 76.177.     | Lanfreuilla.                                                       | 27.       | de Luco.             | 168:       |
| 180.                        |             | de Lapenna.                                                        | 108.      | de Lucrato.          | 169.       |
| de Idris.                   | 135.        | Latra. 176.                                                        | 179.182.  | de Ludisino.         | 165.       |
| de Idronto.                 | <b>2</b> 7. | de Latroia.                                                        | 107.      | Lugaeta.             | ģ.         |
| Imbriaca.                   | 39.         | Lauareta.                                                          | I 22.     | de Lumino.           | 161.       |
| Imperata.                   | 54.60.      | Lauelana.                                                          | 36.       | de Lunisano.         | 163.       |
| Inbalda.                    | 29.         | de Lauiano.                                                        | 49.162.   | M.                   |            |
| de Incantalupo              | . 44.       | de Laurino.                                                        | 55.58.    | de Macsla.           | 77.106.    |
| Ingre∬a.                    | 83.         | de Lauro.                                                          | 84.       | de Maccla Pë         | torisi.69. |
| Inglensis.                  | 177.        | Lazara. 173.                                                       | 175.177.  | Macidona.            |            |
| Inglisia.                   | 182.        | Leccaconna.                                                        |           |                      |            |
| de Insula.101.              | 161.171     | de Legnano.                                                        | ·         | Macza.               | 176.       |
| 176.182.                    |             | Leguitana.                                                         | 104.      | Maczona.             | 177.       |
| de Intrabene.               | 128.        | de Lellis.                                                         | 166.      | de Madio. 170        |            |
| de Loanne.                  | 73.         | de Leone.                                                          | 178.182.  | Magistri Ioan        |            |
| Ioczolina.                  | 82.         | Leoparda.                                                          |           | de Magistro          |            |
| de Ioia.                    | 161.        |                                                                    | 8.        | 178.182.             |            |
| de Ioletto.                 | 104.        | de Letto.                                                          | 160.163.  | Magistri M           |            |
| Lordanis.                   | 72.         | Librapanis.                                                        |           | 170 175.1            |            |
| de Indice, & In             | idex.52.    | Librait.                                                           | 110.139.  | Maineria, 1          |            |
| 54.61.63.                   |             | Liciensis.                                                         | 72.       | Manera.              |            |
| de Iuliano. 1               | 70.175.     | Ligoria.                                                           | 15.173.   | 158.160.1            |            |
| de Iuncato.                 | 12.         | de Lilia.                                                          | 85.       | 168.                 |            |
| de luntura.                 | 99•         | Ligoria.<br>de Lilia.<br>de Linguido.<br>de Lipano.<br>de Litthia. | 53.54.    | Malacorona.          | 38.        |
| de Iussistino.              | 161.        | de Lipan <b>o.</b>                                                 | 97.       | Malascocca.          | 56.        |
| Iuucnis.                    | 182.        | de Litthia.                                                        | 166.      | Malasorte.15         | .113.173.  |
| L.                          |             | Loeregna.                                                          | δ.        | 1 / 5.177.<br>Malba. |            |
| Lacshetta.                  | 165.        | Lombarda.7.                                                        | 25.62.63. | Malba.               | 41.        |
| de Lacerna.                 | 88.         | 88.169.                                                            |           | Malcalzata.          | 167.       |
| de Lacunigro.               | 164.        | Longa.                                                             | 28.167.   | Maledicta.           | 61.        |
| de Lacupensili              |             | de Longanna                                                        | no. 159.  | Malerba. 8.          | 158.163.   |
| Lagnessa.<br>Laisa.         | 172.        | Longauilla.                                                        | 85.       | Malesta. 1           | 3.22.167.  |
| ,                           | <i>J</i> /  | Longrenna.<br>Loreta.                                              | 64.       | de Mallano.          |            |
| Lamberta. 1                 | 45.174.     | Loreta.                                                            | 64.       | Mallauacca.          |            |
| 179.182.                    |             | de Loria. 5                                                        |           |                      |            |
| Lampugnana.                 | 160.163     | de Lorino.                                                         | 57.58.    | Malopera.            | 10.16      |
| de Lando.                   | 163.        | de Lorotell <b>o.</b>                                              | 39.       | Maltenda.            | 61.        |
| Landriana.                  | 161.        | de Luciano,                                                        | 24.       | de Maltrauer         | ss. 168.   |
| Landriana.<br>de Landulpho. | 159.        | de Lucito.                                                         | 72.       | Maluicina.           | 3 8.•      |
| *-                          |             |                                                                    | •         |                      | Mam-       |

|                         |           |                                                     | 1          | A                                                       |           |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| Mammarella.             | 162.      | Martella.                                           | 38.        | de Moliterno.<br>Mollicella.                            | 1640      |
| Manca. 1 +3.1           | 74.182.   | Martia. 173                                         | .175.182.  | Mollicella.                                             | 182.      |
| Mancaspissa. I          |           | de Marza.                                           | 163.       | Monacha.                                                | 14.15.    |
| de Mandelo. I           | 59.164.   | de Marza.<br>Marzana.                               | 160.       | Monasterium S                                           | S. Ange-  |
| 168.                    |           | de Marzano.                                         | 92.160.    | li de Ciuita.                                           | I 54.     |
| de Manfredo.I           | 62.166.   | 164.168.                                            |            | Monasterium                                             | Cana:     |
| de Maniauino            | 182.      | de Massafra.                                        | 20.167.    | 154.                                                    |           |
| de Mannia.              | 59.       | Mastara.171                                         | .177.182.  | Monasterium S                                           | .Io: in   |
| de Mannia.<br>Mannocia. | 172.      | de Mastrali.                                        | 152.       | Gualdo.                                                 | 154.      |
| Mansa.                  | 47.86.    | de Matalono<br>de Matera.<br>Mathiana.<br>Mazzucca: | 89.        | Monasterium                                             | Terre     |
| Mansella. 531           |           | de Matera.                                          | 168.       | Maioris.<br>de Mondello.<br>de Monfici.<br>de Montagna. | 154.      |
| Manticaza.              | 169.      | Mathiana.                                           | 153.       | de Mondello.                                            | 163.      |
| de Maranula.            | 92.100.   | Mazzucca.                                           | 165.       | de Monfici.                                             | 83.       |
| de Marate.              | 164.      | de Media.                                           | 175.       | de Montagna.                                            | 172.      |
| de Marca.               | 36.53.    | Medica. 55                                          | .169.172.  | Montanara.                                              | 29.39.    |
| de Marcello.            |           | 174.182.                                            |            | de Montanna.                                            | 129.      |
| de Marchia.             | 152.      | de Mediolano                                        | 0.168.169  | de Monte.                                               | 85.159.   |
| Marchisia.              | 76.79.    | Melatina.                                           | 107.136.   | de Monteçimin                                           | 0. 167.   |
| Marchionissa            | Graui-    | de Melfia.<br>Melia.                                | 7.         | de Monte Don                                            | ini.165.  |
| $n\epsilon$ .           | 11.       | Melia.                                              | 182.       | de Monte Drai                                           | cone.354  |
| næ.<br>Mar chisana.     | 53.       | de Melignan                                         | 0.158.163  | de Möte Falzo                                           |           |
| de Marco.               | 123-      | 164.168.                                            | 169.       | de Mote Ferra                                           | nte.113.  |
| Marescalca. 12          | 2.19,29.  | Mentecaza.                                          | 162.       | de Monteforti.                                          | 37.84.    |
|                         |           | Mentecaza.<br>Mentuccla.<br>Mignanella.             | 163.       | 162.                                                    | • • • • • |
| 30.167.<br>de Mariano.  | 164.      | Mignanella.                                         | 80.        | de Mötefusculo                                          | .37.43    |
| Marignona.              |           | de Millano.                                         | 159.       | 44. 64. 55.                                             | 96.155.   |
| Marillana.              | £59.      | Minutula.                                           | 171.176.   | 156. 163. 1                                             | 65.167.   |
| de Marinata.L           |           | 178.179.1                                           | 82.        | de Montefraine                                          | lla.113.  |
| Marikalla.              | 161.      | Mirabella.<br>Mischina.<br>Missanella.<br>de Mocza. | 115.       | de Montellara                                           | 41.       |
| Marogana. I             | 72.173.   | Mischina.                                           | 176.182.   | de Montelupon                                           | e. 7.     |
| 174.175.17              | 77.179.   | Missanella.                                         | 13.16.     | de Montemalo.                                           | 36.37.    |
| Marotta-                | 146.      | de Mocza.                                           | 163:       | 45.                                                     |           |
| de Marmore. 40          | 0.50.64.  | de Monco.                                           | 92.        | de Montemara                                            | 10. 50.   |
| Marola.                 | 158.      | Modera-103.                                         |            | 69.162.                                                 |           |
| Marra. 1                | 56.166.   | Molina, de I                                        | Molino.72. | de Montemedie                                           | n. 162.   |
| Marramaura.             | 172.174   | 88 89.95.                                           | 116.161.   | de Montemilet                                           | 0. 163!   |
| 182.                    |           | de Molinario                                        |            | de Montemilul                                           |           |
| 182.<br>Marruna.        | 38.       | Molifia. 17                                         | 14 60 70   | de Montemitul                                           | 0. 39.    |
| de Marsieo Vei          | tere. 11. | 76.80.152                                           |            | de Montemore                                            | ne. 14.   |
|                         |           |                                                     |            | вь з                                                    |           |
|                         |           |                                                     |            | =                                                       |           |

| de Montenigro.35.155.           | de Nuceta, 18                              | 2. 175.183                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 156,162                         | $O_{o_u}$                                  | 20. 175.183.<br>de Papa. 148.                           |
| de Montesanos, 56.              | de Ocreo. 160                              | Paparona. 171.176.                                      |
| de Monte Saraceno.32.           | Offeria., 173.18                           |                                                         |
| de Montesarculo. 93.            | de Ogiano. 1                               | 2. Pappacarbona. 54.                                    |
| de Montesiccato. 100.           | de Ogiano. 1<br>Oleopifcis. 171.17         | 6. Pappadia. 177.182.                                   |
| de Monteuiridi. 57.             | 178.                                       | Pappasungia.172.182.                                    |
| de Monteuitulo. 115.            | 178.<br>de Oppido 6                        | 7. Pappasidera. 168.169.                                |
| de Monticello. 75.              | de Orania 14                               | 3. Paradifa. 166.                                       |
| de Montorio. 37.                | de Orenzano. 16                            |                                                         |
| de Morano. 168.                 | de Oria. 7.14.19.2                         |                                                         |
| Morcignona. 163°. Morella. 104. | Orilia. 173.17                             | 5. Parrilia. 174.180.                                   |
| 11107ella. 104.                 | Orimina.171.177.17                         | 9. de Partenico. 9.12.35.                               |
| Morellana. 113.                 | de Orlando. 17<br>de Ofa. 16               | 8. de Paulo. 92.                                        |
| Morena. 149.                    | de Osa. 16                                 | o. Passacalcere. 167.                                   |
| Morimina. 170.175.              | de Ostuno. 21.2                            | .6. Passiuulus. 177.182.                                |
| Mora. 162.                      | de Ozano. 10                               | 7. Pastorella. 158.                                     |
| Mora. 162. Morra. 66.162.       | de Ozanos 10<br>de Ozulos, 16              | 5. Patercia. 133.                                       |
| ae morrone. 101.                | $P_{\epsilon}$                             | <ul><li>Patritia. 23.90.</li><li>Pauper. 144.</li></ul> |
| Muccula. 137.182.               | de Pacile. I                               | 3. Pauper. 144.                                         |
| Muczana. 106.                   | de Padulas. 103.16                         | ig. de Pestorano.131.132.                               |
| de Muro. 64°.                   | Pagana. 43.146.16                          | o de Pedecelteri on                                     |
| Musca. 81.84.                   | 163.                                       | de Pededemonte. 153.                                    |
| 21uschina.171.177.182           | 163.  de Palagonia. 2  Palatana. 2         | 5. de Pedelarrone. 85.                                  |
| de Muscoso. 115.                | Palatana. 2                                | 9. Pelicca. 169.<br>8. Pellucca. 162.                   |
| Musulina. 180.182.              | ne i ni ni ni ni                           | O. I CURSUM. 1020                                       |
| Mustacza. 21.23.                | de Palena. 103.13                          | 5. de Penna. 136.                                       |
| Muta. 182.                      | 158.                                       | Perditatia. 122.                                        |
| de Mutula. 22.                  | Palestrella. 16                            | 3. Peregrinia. 63.87.                                   |
| N.                              |                                            | 5. de Pesclo. 151.                                      |
| Nana. 165.                      |                                            | ote ae Pejco. 55e                                       |
| de Neapoli. 12.83.              |                                            | 11. de Pescolanzano. 161.                               |
| de Nicolao. 107.                |                                            |                                                         |
| de Niel. 64.                    | de Pando. 18                               | 32. de Persona. 168.                                    |
| de Noa. 168.                    | Pane & vinum.                              | 20. de Petina. 63.                                      |
| Nobilis. 14.                    | Panicata. 19<br>Paniczata. 18<br>Panis. 14 | S. de Petra. 16.76.                                     |
| de Normandia. 60.               | Paniczata. 18                              | 32. de Petraabundante.74                                |
| Notaria. 52.55.62.              | Panis.                                     | 18. 79.                                                 |
| de Nuceria.86.92.174.           | de Panthaleone。 17                         | o. de Petraficta 153.                                   |
|                                 |                                            | de                                                      |

| 1                                            |           | 2                                                |         | LIL                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------|
| de Petrainiou                                | do. 130.  | Pisquitia. 1                                     | 77.183. | Protonobiliff                                    | ima. 171. |
| 138.                                         |           | ile Pillotta.                                    | 48      | 178.179.                                         | 183.      |
| de Perramala                                 |           | de Pissono. 1                                    | 57.169. | Puczetta                                         | 178,183.  |
| de Petranigra                                | . 159.    | Pistilla. 173.1                                  | 75.183. | Puera-                                           | 650       |
| Retraperciata                                | o. 11.17. | de Pistillione                                   | 49.     | de Pulceilis                                     | 25.       |
| 18"                                          |           | de Pistillone.<br>de Planella.                   | 46.     | Pulderica.                                       |           |
| Petrapertusa.                                | 164.      | de Planella                                      | 159.    | . 183                                            |           |
| de Petrapulcii                               | 110: 36.  | de Platano.                                      | 49.164. | de Puliano                                       | 103.109   |
| de P trara.                                  |           | de Podio. 1                                      | 07.168  | de Pullano.                                      | 59.       |
| Petrasansta. 1                               | 59.160.   | de Pofo.                                         | 100.    | de Pullano.                                      | 18°       |
| 1610.                                        |           | de Policastrello                                 | · 169.  | de Рира.                                         | 141.142.  |
| de Petranalda                                | .79.161.  | Polita.                                          | 92.     | de Puteolo.                                      | 172.174.  |
| - 70                                         | •         | Polita.<br>de Fomarico<br>Pona                   | 18      | 176.183                                          |           |
| Pettorana.                                   | 1630.     | Pona.                                            | 22.     | Puzubonella                                      |           |
| de Philippe. 4                               | 9.53.54.  | de Ponte. 34.1                                   |         | 165.169                                          |           |
| 58.61.65.                                    | , ,, , ,  | 152.158.10                                       |         | 2                                                | ,         |
| Pica.                                        | 175       | 767                                              | -       | de Quadris.                                      | 1030.     |
| Picarella.173.                               | 177.182.  | Pontecurua.                                      | 142     | de Qualletta                                     | . 49.59.  |
| Piccarda.<br>de Pice.<br>Picozza.<br>I icza. | 23        | de Ponterulo.                                    | 168.    | de Quatrano                                      | 350.      |
| de l'ice.                                    | 177。      | Pontifrança.                                     | 370-    | $R_{\circ}$                                      |           |
| Picozza.                                     | 182.      | de Popleto. 1                                    | 24.126  | Rabudda.                                         | 147.      |
| I icza.                                      | τS 2.     | de Porcelletto.                                  | 153.    | de Rachis.                                       | 145.      |
| Pictarella.                                  | 170.175.  | de Porta. I                                      | 62.168. | Rada.                                            |           |
| 182.                                         | , , ,     | Porzana.                                         | I 72.   | de Radoldo                                       | 1600      |
| de Piczuto.                                  | So.       | Porzana. de Pofterula. 1 de Porto. de Poteczano. | 60.164. | de Radulfo.                                      | 1470      |
| Pingia.                                      | 148.      | de Porto.                                        | 150,    |                                                  | 131.164.  |
| Piznanella.                                  | 162.      | de Porto.<br>de Poteczano.                       | . 106.  | Rainalda.                                        | 105,126,  |
| Pignarella.                                  | 172.1730  | de Prando.                                       | 161e.   | de Raimo.                                        | 161.      |
| 174.183.                                     | ,         | de Praturo.                                      | 124.    | de Rampano                                       | · 08.     |
| de Pincerno.                                 | 164.      | de Prata.                                        | 98.     | de Rainuclo.                                     | 120,      |
| Pinella.                                     | 36        | Pregna.                                          | 1600    | Ranatia.                                         | 90.       |
| Pinna.                                       | 36.       | de Presbytero.                                   | 161.174 | Ranucia                                          | 125.      |
| Pinellas.<br>Pinnas<br>Pingonas<br>Pipers    | 87.       | de Presbytero                                    |         | de Rainuclo.<br>Ranatia.<br>Ranucia.<br>Rapista. | 18;       |
| Piper.                                       | 62.       | 30                                               |         | de Raptinos.                                     | 6300      |
| Pifalardae                                   | 168.      | de Prialone.                                     | 162.    | de Rauello.                                      | 57.98.    |
| Pifanella.19.                                | 173.175.  | Princeps.                                        | 12.     | Rauignana                                        |           |
| 168.                                         |           | de Principatu.                                   | 95.     | de Regina.                                       |           |
| Piscis.                                      | 170.      | de Principatu.<br>Procula 172.1                  | 73.175. | de Reuellos                                      | 162.      |
| Piscicella.17                                | 6.178.183 | 179.183.                                         |         | de Reumatri                                      |           |
| ,                                            |           |                                                  |         | -                                                | Rex       |
|                                              |           |                                                  |         |                                                  |           |

| Rex. 171.176.183.                      | Rustica. 56.93.                    | de Sancto Petro. 38.                                 |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| de Riburfa. 88.180.                    | S.                                 | de S. Sebastiano. 116.                               |
| de Riccardo. 31.                       | Sabatina.171.178:183               | de S. Severino. 46.54                                |
| Ricina. 135.                           | de Sahuco. 169.                    | de S. Sophia. 15.49.                                 |
| de Rigonigro. 70.160.                  | Saccamunda.172.178.                | de Sancto Statio, & S.                               |
| de Ripa. 152.                          | 183.                               | Stadio. 172.174.                                     |
| de Ripacandida. 164.                   | Saccapanda. 176.183.               | de Sancto Vito. 151.                                 |
| de Ripacandone. 106.                   | de Sacco. 55.58.                   | de Sangineto. 1659                                   |
| de Risando. 166.                       | Sachespes. 27.<br>de Sacza. 168.   | de Sangro. 158.                                      |
| de Riuello. 135.                       | de Sacza. 168.                     | Sapona. 175.<br>de Saponaria: 164.                   |
| de Rinolta. 163.                       | Sadriane. 57.                      | de Saponaria: 164.                                   |
| de Rinolta. 163.<br>de Rinouenti. 158. | de Sala. 167.                      | Saporita. 1639                                       |
| Rizola. 163.168.                       | de Sala. 167.<br>de Salandra. 164. | Sarda. 176.178.183.                                  |
| Rovella. 142.                          | de Salerno. 93.                    | Sarracena. 68.69.                                    |
| de Rocca.35.52.56.71.                  | de Salerno. 93.<br>Salla. 172.     | Sarta. 163.183.                                      |
| 73.75.79.86.141.                       | Salomonia. 124.                    | de Sassana: 76.                                      |
| de Roccarobone. 1620                   | Saluaia. 23.                       | de Saxoforti. 104.                                   |
| de Roccaremana. 95.                    | Saluatica.48.167.169.              | Saxona. 170.183.                                     |
| de Rocca Troix. 42.                    | de Saluia. 50.163.                 | Scaccaborracia. 158.                                 |
| de Roccaninari. 161.                   | de Sancto Agapito. 32.             | 1.60.                                                |
| de Roccio. 530                         | 151.                               | Scalca. 92.<br>de Scalfo. 38.<br>Scallona. 65.82.89. |
| Rossvida. 15.778.183.                  | de Sancta Agatha. 87.              | de Scalfo. 38.                                       |
| Romana.136.165.177.                    | de Santto-Angelo. 32.              | Scallona. 65.82.89.                                  |
| 276.177. 178. 179.                     | 162.                               | 161.                                                 |
| 183.                                   | de S. Archangelo. 86.              | Scalsa. 104.                                         |
| de Rofa. 163.169.                      | de Santto Blasio. 167.             | Scangna. 162.                                        |
| de Roto & & Rotis. 13.                 | de Sancta Cruce. 152.              | de Scapito. 67.                                      |
| ·< 164.                                | de S.Donato.119.169.               | de Scarano. 110.                                     |
| de Rotunda. 47.50.                     | de S. Enstasio. 179. 183           | Scarola. 183.                                        |
| Rubea, Russa. 16.51.53                 | de Sancto Fele. 51.                | de Scarino. 109.                                     |
| 91.97.146.160.161                      | de S.Felice.50.64.167.             | de Scatrino. 137.                                    |
| 77 2. 183.<br>Rubeata. 168.            | de S.Framundo.37.39.               | Scattamunda. 183.                                    |
| Rubeata. 168.                          | 50.83.97 161.                      | Schifiadei. 9.                                       |
| Ruffa. 74.                             | de Sancto Georgio.163              | Scintilla. E 65.172.178                              |
| Kumba. 174.183.                        | de Santio Ioanne. 20.              | 168.183.                                             |
| Associles 272 ad 75.                   | 21.22.73. 133.159.                 | 168.183. Sclaua. 7.8.38. Scoiona. 167.               |
| 0                                      | de S.Mango. 59.163.                | Scoiona. 167.                                        |
| AB).<br>Lerdana. 159.                  | de S.Martino. 153.                 | Scandita.174.176.179                                 |
| 26.                                    | de Sancto Mauro. 165.              | de Scorrano. 139.140.                                |
|                                        |                                    | Scotta.                                              |

|                                          | EL                      | ENCI                                                        |          | 111.                                              |            |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|------------|
| Scotta. 34                               | .171.172.               | de Solaro.                                                  | 161.162. | de Tauro.17                                       |            |
|                                          |                         | de Solaro.<br>de Sonno.<br>de Sora.                         | 167.     | de Terrarub                                       | a. 36.45.  |
| de Scrimagij.                            | s. 164.                 | de Sora.                                                    | 143.     | de Terzago.<br>de Teuto.                          | - 10.4.    |
| Scriniaria.                              | 170.171.                | Sorella.                                                    | 72.87.   | de Teuto.                                         | 54.        |
| 175.177.1                                | 183.                    | Spadaria.                                                   | 183      | Teutonica.                                        | 159.       |
| Scullona.                                | 160.                    | Sparella.                                                   | 173.175. | de Thiano.                                        | 91.        |
| Sculpera.                                | 167.                    | Spata.                                                      | 171.     | Thodina.                                          | 1++        |
| Scutinella.                              | 147.                    | Spata in rocc                                               | a. 164.  | de Thora.                                         | 20.81.94   |
| de Scuzzo.<br>de Seccaro.<br>de Segna.   | 147.                    | de Specca.<br>Specialis.                                    | 21.      | de Tigano.<br>Timara.                             | 67.        |
| de Seccano.                              | 162.                    | Specialis.                                                  | 163.     | Timara.                                           | I 19.      |
| de Segna.                                | 58.                     | de Spelunca.                                                | 125.     | Tipalda.                                          | 183.       |
| Sellaria.                                | 108.                    | Spiccicacafo.                                               | 172.     | de Tiphonia.                                      | 87.        |
| de Sellia.                               |                         | Spinella.                                                   | 172.174. | Tirrama.                                          | 177.183.   |
| Senebalda.77                             | 7.1 21.125.             | de Spino.                                                   | 100.     | Tirritantis.<br>de Tito.                          | 174        |
| de Senella.                              | 160.                    | Spinosa.                                                    | I 4.     | de Tito.                                          | 11.164.    |
| de Senerela.4                            | 9.160.152               | de Spino.<br>Spinofa.<br>Spinula.<br>Spirlinta.<br>Squalla. | 65.      | de Toccho.98                                      | 1.156.150. |
| Senescalca.                              | 7.3.                    | Spirlinta:                                                  | 7.       | Todisca.                                          |            |
| de Sentirano                             | . 159.                  | Squalla.                                                    | 144.     | Tomaceila.                                        | 171.172.   |
| de Serangoto                             | 60.                     | de Stephano.                                                | 147.148. | 176.179.<br>de Torano.<br>de Torasio.<br>Tordina. | 183.       |
| de Serigno.                              | 162.                    | de Sternacia                                                | 21.      | de Torano.                                        | 167.       |
| Serifalis.                               | 176.183.                | de Stipitis.<br>de Straczato                                | 151.     | de Torasio.                                       | 162.       |
| de Sermilla.<br>de Serpico.<br>de Serra. | 144.                    | de Straczato                                                | 149.     | Tordina.                                          | 134.       |
| de Serpico.                              | 68.                     | de Stratella.                                               |          | Tornaparda.                                       | 170.171.   |
| de Serra.                                | <b>6</b> 8.             | Strongula.                                                  | 171.177. | 175.177                                           | 183.       |
| de Settaro.                              |                         | 183.                                                        |          | de Torrano.                                       | 159.       |
| de Sexto.167                             |                         | de Suessa.                                                  | 161.     | de Torrita.                                       | 159.       |
| Sichimana.                               |                         | de Summa.                                                   | 164.     | de Torsconc.                                      | 168.       |
| de Siciniano.                            | 4 <b>6</b> .6 <b>2.</b> | Surda.                                                      | 162.     | Tortamana.                                        |            |
| de Sistelino.                            |                         | de Surgino.                                                 | . 160.   | Tortella 171                                      | .176.178.  |
| de Sicula.17                             |                         | de Suritino.                                                | 159.     | 179.183.<br>de Tofardis.<br>de Tot.               |            |
| Siginulfa.17                             | 1.172.174               | de Surrento.                                                | 176.     | de Tosardis.                                      | 8.2.       |
| 178.179.                                 |                         | de Sutero.                                                  | 167.     | de Tot.                                           | 6.         |
| de Siluestro.                            | 142.                    | T.                                                          | . [5]    | Totidina.                                         | 151.       |
| de Simone.                               | 65.                     | de Talla.                                                   | 28.      | de Traietto.                                      | \$55.156.  |
| de Simone. de Siponto. de Sirino.        | 153.                    | Tallabosco.                                                 | 7.119.   | de Trano.<br>de Tranferic<br>Trauallia.           | 42.        |
| de Sirino.                               | 52.                     | Tammarella                                                  |          | de Transeric                                      | 0. 126.    |
| Siripanda.                               | 177.183.                | 176.183.                                                    |          | Travallia.                                        | 9.         |
| Sisingula.                               |                         | Taparda.                                                    | 93.      | de Trentenar                                      |            |
| de Sisto.                                | 168.                    | Tarsia.                                                     | 168.     |                                                   | 152.       |
|                                          |                         | · ·-•                                                       |          | Secretary Property and                            | હેક        |

| ELLI CIT V 5 III      |          |                |                   |                    |           |  |
|-----------------------|----------|----------------|-------------------|--------------------|-----------|--|
| de Trenento.          | 19.26.   | $V_{\circ}$    | -                 | Villanana.         | 159.163.  |  |
| de Tricarico.         | 10.16.   | Valentina.     | 168.              | Viola.             | 183~      |  |
| Trichirota.           | 167.     | de Vallata.    | 30.               | Visconte.          | 160.      |  |
| de Trigano.           | 108.137. | de Vales.      | 27.               | Vitaliana.         | 162.      |  |
| Trimergula.           | 175.     | de Valle. 86.1 | 61.172.           | de Viti <b>ce.</b> | 49.       |  |
| Trimerula.            |          | 178.183.       |                   | Vldrana.           | 161.      |  |
| de Triuulco.          | 162.     | de Vallelucida |                   | de Vldrito.        | 147.      |  |
| Trogista.102          |          | Valua. 158.    | 160.161.          | Vmbarda.           |           |  |
| de Troia.             |          | de Valua.      |                   | de Vncia.          | 165.      |  |
| de Tropaldo.          |          | de Vedellis.   | 167.              | de Vngarelli.      | s. 166.   |  |
|                       |          | de Venusia.    | 6.8.              | de Vrsomarz        | o. 168.   |  |
| Trunonata.<br>Tualla. | 8.       | de Verreclis.  |                   | Vulcana. 1         | 72:ad 77. |  |
| Tueuilla.             | 27.      | Verticilla.    | 176.183.          | $\gamma$ .         |           |  |
| de Tufo.              |          | de Vetere.     |                   | Ypata. 171         | .177.183. |  |
| Tuilla.               | 47.66.   |                | 158.168.          | de Ypsico.         |           |  |
| de Tuli.              | 126.     | de Vgno.       | 144.160.          | Z                  | •         |  |
| de Tulla.             | 22.127.  | de Vicoageris. | 152.165.          | Zaccharia.9        | 9.176.183 |  |
| de Tuna.              | 161.     | 168.           |                   | Zammarella         |           |  |
| de Turre.159          | .160.164 | de Vicoagino.  | 101.16 <b>1</b> . | 183.               | , ,       |  |
| 178.183.              |          | 162.           |                   | de Zibilio.        | 164.      |  |
| Turricella.           | 66.      | de Vicodomni   | 159.              | Zinzigola.         |           |  |
| de Turso.             | 19.23.   | de Vigentio.   | 166.              | Zoza.              | 178.      |  |
| Turturella            | 57.58.   | de Vignano.    | 159.              | de Zunculo.        |           |  |
| Turturita.            | 159.     | de Viguntio.   | 162.              | de Zurro.          | 183.      |  |
| de Tuulla.            | 6.       | de Villagaleta | . 123.            | Zurzina.           | 183.      |  |
|                       |          | -              |                   | -                  |           |  |

FINIS.

# FRANCISCUS CARACCIOLUS Cleric.Reg.Min. Præpositus Generalis.

Nimaduersionem in Francisci Aelij Marchesij librum, de Neapolitanis Familijs à Patre Carolo Borrello no-stræ Religionis Procuratore Generali conscriptam cùm duo eiusdem Keligionis Theologi recognouerint, & in lucem edi posse probauerint, facultatem concedimus, vt typis mandetur, si ijs, ad quos spectat videbitur, in quorum sidem, &c. Datum Romæ in Aedibus nostris S. Laurentij in Lucina, 28.0ctob. 1652.

Franciscus Caracciolus Præpositus Gen.

Carolus Iaconia Secr. Gen...

Imprimi potell. 14. Nouemb. 1652.

Fr. Ioseph de Rubeis.

In Congreg. habita 15: Nouembris 1652, fuit dictum, quòd, fante supradicta relatione, Imprimatur.

Fr. Ioseph de Rubeis Th. & Secret.

IMPRIMATVR.

Gregorius Peccerillus Vic. Gen.

### EXCELLENTISSIME DOMINE:

Erlegi iussu tuo, Excellentissime Princeps, librum inscriptum, Vindex Neapolitanæ Nobilitatis Admod. R. P. Caroli Borrelli Cler. Reg. Min. in quo præter priscæ Nobilitatis, & antiquitatis exactissimam indagationem, synceramque veritatem, qua vndique scatere videtur, nihil offendi, quod Regiæ Iurisdictioni contradicat. ideo typis mandari posse centeo, si E.T. videbitur. Vale.

E. T.

Addictiff. Ser.

Franciscus Marcianus Reg. Cons.

Vidit Regius Confiliarius, & Præses Regiæ Cameræ Ioannes Baptista Amendola super Reuisione librorum Commissarius specialiter delegatus per S.E.

Io. Baptista Amendola.

IMPRIMATVR.

Zufia Reg. Caracciolus Reg. Capycius Latro Reg. Garsia Reg.

Prouisum per Suam Excellentiam, Neapoli die 14. Nouembris 1652.

Lombardus.



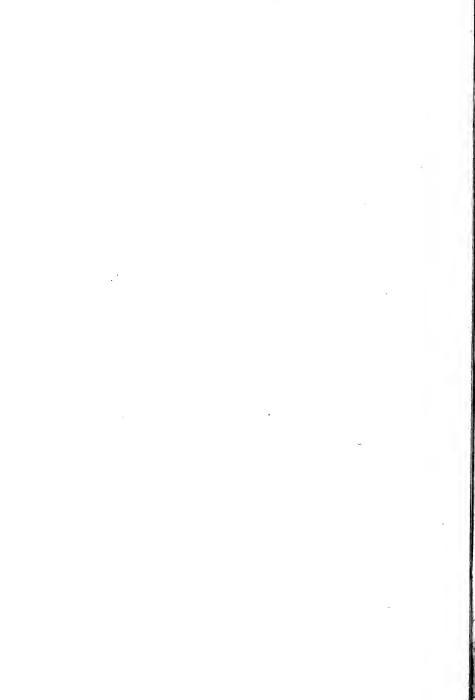

